

BIBL. NAZ, itt. Emanuele (1) Heec.

991



3081



## LE LETTERE

D I

# TORQUATO TASSO

DISPOSTE PER ORDINE DI TEMPO



ED ILLUSTRATE

Proma edizione napolitana diligentemente corretta

-

VOLUME TERZO.



### NAPOLI GABRIELE RONDINELLA EDITORE

S. Assa de'Lombardi N. 8.



12 Meinist 7 991

64

LE LETTERE

TORQUATO TASSO



### LE LETTERE

## TORQUATO TASSO

DISPOSTE PER ORDINE DI TEMPO

ED ILLESTRATE

DA CESARE GUASTI

Prima edizione napolitana diligentemente corretta.

VOLUME QUARTO

NAPOLI

GAERIELE RONDINELLA, EDITORE

1857



### DELLA PRIGIONIA DI TORQUATO TASSO.

## AL DOTTOR GAETANO MILANESI,

Non vi è ormai chi ignori come l'argomento che io prendo a trattare, sia stato spesse volte discorso, e con tal varietà di opinioni, che talora si vide fatto segno a contese di che poco profittarono le lettere, nulla si giovò la quistione, senza che i contendenti ne acquistassero gran fatto di gloria. Il Tiraboschi diceva bene, che « ad accertarsi intorno alla vera ori-« gine delle disgrazie del Tasso, due sono principal-« mente i fonti ai quali convien ricorrere: gli storici « contemporanei e ferraresi, e le opere del Tasso me-« desimo. » ' Ma se gli storici ferraresi e contemporanei tacquero; se gli scritti di Torquato si porgono a favorire tutte le opinioni eziandio le più opposte; a qual altra fonte sarebbe ricorso il buon Tiraboschi? « Io mi lusingo (egli scriveva nelle giunte « alla sua celebre Storia) che sarà finalmente squar-« ciato il velo che per tanto tempo ha tenuta oc-« culta la vera ragione delle sventure del Tasso. Le « lettere che mi è avvenuto di ritrovare in questo « ducale archivio segreto, scritte e da lui e da altri, « nel tempo di quelle vicende, fanno conoscere chia-

« ramente, che la sola ragione per cui il duca Ala fonso II fece chiudere nelle stanze di Sant' Anna « l'infelice poeta, fu il misero stato a cui dalla sua « malinconia egli era condotto; e che quando il Tasso « fuggito da Ferrara, bramaya di ritornarvi, non al-« tra condizione esigevane il duca, se non ch'ei si « lasciasse curare. » Ma quei documenti non fecero che dar vita a nuove dispute; chè mentre alcuni ne davano al duca lode di umano, altri non vi ravvisavano che le frodi d'un tristo principe. Ed ecco a squarciare nuovamente quel velo una mano più audace: 5 e squarciarlo tanto, che a taluno potè sovvenire dell'antico Iperide, o venir voglia di ripetere quelle sentenze che il povero Torquato scrisse de' suoi malevoli; i quali non contenti « che ne le tene-« bre de la fanciullezza e de la prima gioventù ri-« manesse ascosa alcuna parte de gli errori,.... eran « vaghi di rivolgersi a guisa di porci per le sue bruta ture, e tutte con la bocca diligentemente ricercar-« le. » \* E quel velo un'altra volta da un'altra mano squarciato, ci mostrava il poeta vago di nuova servitù e da nuovi padroni vagheggiato; ire cortigianesche e ducali gelosie: e in esse, le cagioni d'ogni sciagura. 5 Tutte queste opinioni, che avevano il capital difetto di volerne escludere qualunque altra, non è a dire quante contraddizioni ingenerassero: basti per prova, che i più ostinati a non concedere amori con Eleonora si ridussero, dopo un volume di ragionamento, ad ammetterli con Lucrezia; 6 e così far meritevole il Tasso non solo delle ire serenissime, ma del biasimo d'ogni uomo onesto, mentre oggi non è orecchio pudico a cui non si possano impunemente ripeter congiunti i nomi di Leonora e Torquato. Al che

talora ripensando, e ricercandone le ragioni, parvemi trovarne alcuna nella stima di molta e severa virtù in cui fu tenuta sempre la principessa d'Este, e nello squisito ingegno e dignitoso animo di Torquato, che fra le tante infelicità non ebbe quella d'esser malvagio.

Or pensi tu, amico mio, che in tanta discrepanza di opinioni mi riprometta di mostrarti la cosa certa? nol pensare. lo esaminerô le opinioni varie, e le ragioni, senza far conto degli autori, il cui numero è presso che infinito; 7 e considerando e pesando le parole medesime di Torquato (forse con minor prevenzione che non siasi fatto sin qui), ti mostrerò come le parole sue alle opinioni e alle ragioni altrui si convengano. Questo e nulla più a me sembra che possa prefiggersi chi prende oggi a scrivere delle cause per cui fu condannato Torquato Tasso a gemere per sette anni nello spedale di Sant'Anna: e dico le cause della prigionia, non delle sventure; che molte più furono, e a me porgeranno un'altra volta occasione di ricercare i penetrali di quel cuore che batte ancora e respira negli scritti. Volerne più sapere ed intendere, io la reputo folha; se pur non isperasse qualcuno di evocare l'ombra di Torquato, e da lui ottenerne i responsi. Dubiterei ciononostante ( e tu, amico mio, non sorridere) dubiterei, dico, che l'ombra stessa non rispondesse come già rispose il poeta, interrogato appunto della sua reclusione in Sant' Anna: « Amico, non sai tu che Aristone giu-« dieava, niun vento essere più noioso di quello che « toglie altrui dattorno la cappa? Or intendi che la « prudenza ha per mantello il segreto, » 8

L'affettuosa corrispondenza con le due principesse Estensi; il trattato di nuova servitù con la corte di Toscana; la infermità della mente e del corpo; sono, in breve, le diverse ragioni che per quasi tre secoli si addussero ad aggravare o a scolpare il duca Alfonso. Debbono poi aggiungersi le arti maligne dei letterati cortigiani; le quali da nessuna opinione vengono escluse, da nessuno scrittore impugnate. È qui vano riandare la giovinezza di Torquato, dopo quel tanto che ne abbiamo dai primi volumi di queste Lettere, con le quali ci troviamo pervenuti agli anni quarantatre della travagliata sua vita; gioverà peraltro rammentare che il 65 egli venne ai servigi del cardinale, e che nel 72 entrò a quelli del duca. A ventun' anno, dunque, conobbe per la prima volta Leonora e Lucrezia d'Este, che allor compievano il sesto lustro; a ventotto, potè più strettamente conversarle nella corte di Ferrara. Belle amendue della persona e leggiadrissime; colte poi dell'ingegno, come quelle che di poesia e musica si dilettavano, e intendeansi di greche e latine lettere: « nell'una e « nell'altra (così ne giudicava l'istesso Torquato) « era in guisa accompagnata la prudenza con l'in-« gegno e la maestà con la piacevolezza, da lasciare « in dubbio per qual parte fossero più laudabili. » 9 Lucrezia se gli fece quasi incontro nel ricercarlo di servitù, accarezzandolo più di tutti i nuovi e non meno di qualunque altro antico servitore; " quindi con lei ebbe contratta quella facilità di conversare che a' maligni potè sembrare dimestichezza, Leonora non fu meno benigna verso il giovine poeta; ma la benignità temperò con quell'altero contegno, che il Petrarca (buon conoscitore) distingueva dall'orgoA figurar con l'ago i fiori e l'erbe E i dipinti augelletti e i vaghi cervi;

o il medico facesse a loro divieto di cantare e di attendere ai minuti ricami per impedimento degli occhi e per debilezza di petto; il poeta avea sempre in pronto un qualche leggiadro sonetto o un gentil madrigale. Pochissime ciò non ostante sono le lettere indirizzate da Torquato alla principessa Eleonora: e quantunque si possa ragionevolmente supporre che le più andassero perdute o fossero a bella posta distrutte; pure da quella de'3 di settembre 1573 (la più antica che ci rimanga, fra le private), " si comprende che un silenzio di tanti mesi non era grave, e che il soggetto dello scrivere mancava ad ambedue. 13 To feci annotando quella lettera una osservazione che qui non farò che ricordare; ma tu la vorrai rileggere. e con essa quell'altra nota che io posi dove dell'episodio di Sofronia e di Olindo parla Torquato ai censori del suo poema. 14 Veramente a me piace il credere quello che molti han pensato, che in que'due generosi spiriti debbano ravvisarsi il poeta e Leonora: e ce lo rende credibile la somiglianza di una vergine di già matura virginità, d'alti e regali pensieri, che di sua bellezza non cura se non quanto se ne fregi onestà, ed è schiva di lodi e di sguardi; credibilissimo poi cel fa la pittura del giovine, modesto, peritoso, che

Brama assai, poco spera, e nulla chiede. 15

Ma se è vero che Torquato nel lasciare quell'episodio indulgesse non tanto al proprio genio quanto al volere del principe; 16 o l'allusione dovea sembrare innocente, o Alfonso, tristamente dissimulando, lasciava che l'incauto scherzasse sull'orlo del precipizio. Intanto Eleonora, a cui la morte della madre avea portata qualche maggior fortuna, sovveniva il poeta povero; 17 e fra le amenità di Consandoli, lo conduceva a respirare dalle fatiche del comporre e dai fastidii degl'invidi letterati di corte. 18 Da quel tempo (e fu quello il primo tempo delle spe sventure) non t'incontri più nel nome di Eleonora che due volte: quando al poeta rifugiato in Sorrento e chiedente favore, risponde non acerbe ma sfiduciate parole; 19 e quando al reduce poeta fa interdire l'entrata in quelle stanze che gli erano state sempre cortesemente permesse. " Di li a non molto, Torquato era chiuso in Sant'Anna; e da quel carcere a lei porgeva preghiere per la sua liberazione. Non mancò certo Eleonora (così mi piace di credere) allo sventurato poeta: ma il cielo pietoso la volle togliere alla vista di dolori ch'ella non poteva efficacemente consolare. Finita da lenta infermità, moriva il 19 di febbraio del 1581, e le lagrime del popolo ne onorayano le modeste esequie. "I poeti pure la piansero alla loro maniera, e di quelle lacrime si fece un volume, dove non una lacrima non un sospiro del Tasso. " La qual cosa al buon Serassi parve strana, e nulla più: noi la diremo notabile.

Lucrezia sopravviveva: sposa di Francesco Maria della Rovere duca d'Urbino, ma ritornata alla corte fraterna, quantunque (come lasciarono scritto alcuni che forse nol credettero) si amassero e reverissero: per lo chè siam costretti a dedurne, che all'amore e alla reverenza di quelle Altezze fosse buono incentivo una discreta distanza. 25 Che poi la conversazione del Tasso le fosse cara, e care le sue composizioni, mostravalo quella duchessa con l'invitarlo a Pesaro (dove la corte soggiornava) a mostrarle il suo Aminta, e col menarlo seco a passare un'estate nell'ameno Casteldurante. " Nè a te sarà fuggito d'occhio quel tratto di lettera dove Torquato racconta, che mentre Lucrezia toglieva le salubri acque della Villa, egli passava con lei molte ore del giorno in secretis leggendole il suo poema. "5 Ma se amato, se amante, come mai fugge Torquato da Ferrara, e s'indirizza a Roma, quasi per annodare viemeglio i legami di una nuova servitù col cardinale de'Medici; e chiama miseria e angonia il vivere presso gli Estensi? 16 Ed ecco qui nuove opinioni di biografi, e nuovo argomentare di critici.

Vecchie ire covavano fra gli Estensi ed i Medici, ne un parentado era stato buono a sedarle: fiu dai tempi di Leone e di Clemente '' si erano cominciati a guardar di mal'occhio; ma la questione di precedenza fra Cosimo e Alfonso era stata solennemente agitata dinanzi al pontefice, che sperò di finiria col dare al primo il titolo di granduca, e all'altro il tratamento di Altezza. Se però gli ambasciatori toscani potevano nelle udienze officiali frodare questa povera sodisfazione al signor di Ferrara, e' se n'ingegnavano, e ne spacciavano poi a Firenze lettere trionfali. Ora, che cosa potea più rincrescere ad Alfonso, che il vedersi rapire dai Medici il più bell'ornamento di sua corte, il suo poeta? Aggiungi, che la Gerusalemme non era ancor pubblicata, e bastava un tratto

di penna perchè il magnanimo Alfonso si cambiasse in un magnanimo Francesco o in un magnanimo Ferdinando. Che poi Torquato fosse scontento del duca è certo, certissimo che si volesse procacciare di nuovo signore: ma sentiva da una parte il dovere di mantener la promessa dedicare all'Estense il poema; dall'altra ( e forse la stampa era indugiata per questo) il dono che n'aspettava era piccolo, e chi sa quando verrebbe; perchè dono presto e convenevole sarebbe mostro e portento in quel principe. \*8 E fosse stato pur grande, la pazienza e il bisogno non gli permettevano di stare ad attenderlo. E intanto Alfonso se l'obbligava maggiormente conferendoli l'ufficio di storiografo con stipendio; ufficio che il Tasso chiedeva e accettava, sperando però sempre di potersi con buona occasione sciorre da quest'obbligo, e proponendosi di sciogliersene anche a patto d'incontrare la propria ruina. 19 « Qui sembra (dice il biografo in-« glese) che non abbisognino altri argomenti per in-« vestigare le cagioni della rovina del nostro poeta. « Col proponimento di lasciar Ferrara, e di passare « ai servigi di una famiglia nemica, il Tasso perdè « forse irrevocabilmente i favori d'Alfonso; e dall'al-« tra parte, continuando a rimanere in Ferrara, do-« po ch'egli era stato indotto a promettere di allon-« tanarsene, non veniva che a scemare la propen-« sione che mostrava per lui la famiglia de' Me-« dici. » 5°

Noi lo vedemmo finalmente nel 75 abbandonare le rive del Po, e trasferirsi su quelle del Tevere: ma la presenza non giovò a stringere il trattato col cardinale Ferdinando; non giovò a metterlo nella grazia del granduca Francesco, quando, lasciata Roma

e visitata la tua bella Siena, si condusse a Firenze: l'uomo maminconioso non dovea gradire a coloro che. d'ogni cosa nauseati e quasi costretti a fuggire se stessi, cercano chi gli tenga dissipati nella gioia. Comunque, il trattato non andò avanti; e non ultima cagione fu questa, che alle larghe promesse mal corrisposero i fatti: 51 i Medici mostrarono troppo palesemente, non averli lusingati il desiderio dell'uomo rarissimo, ma la smania di fare un dispetto al signor di Ferrara. E qual prova volerne più manifesta di quella che ce ne danno le parole di Francesco all'ambasciator Canigiani? 53 « Ridicolo (egli scri-« veva il 4 febbraio del 76) fu il principio, e così è « seguito il mezzo et il fine della favola di quello non « sappiamo se dobbiamo dir matto,o piacevole et astuto « spirito: ma sarà stato meglio che sia di così svanita « la cosa; affine che, doppo l'esser parsa la pratica « di Pollonia di qualche prejudizio e disgusto a prin-« cipi supremi , il turco, come desideroso della di-« scordia de' cristiani, non ne avesse con quest'altra « di Jerusalem intricati con chi ne porta la preten-« sione et il titolo. » 35 Potevasi con più leggerezza, o piuttosto dispregio, parlare di un uomo infelicissimo e di un nobilissimo poema? 54 Tu già intendi, amico mio, che se il trattato seguiva, avrebbe il Tasso sfuggito lo spedal di Sant' Anna e incontrato le Stinche.

Di quell'andata scrivendo dopo molti anni a Fabio Gonzaga, diceva Torquato, che fu in quella il principio e la cagione di ogni sua infelicità: <sup>35</sup> e fu veramente. Le principesse che vedevano sprezzata l'offerta di nuovi favori e di più larga ricompensa, se prima di allontanarsi di Ferrara avesse pubblicato il poema; <sup>56</sup> il duca che sentiva come una spina al cuore qualun-

que sodisfazione della corte Medicea, e potea temere che Torquato ricanterebbe in Firenze le troppe lodi a lui profuse in Ferrara; non è a dire se ne provassero dispetto: intanto che di quelle indisposizioni de' regii animi, e dell'assenza del poeta, profittavano i cortigiani emuli di poesia, di grazie, e d'amori. 57 Tu sai come nella celebre lettera al duca d'Urbino, si dolga Torquato di quel maligno consigliero, singolare sovra tutto per la severità del ciglio filosofico. filosofo di nome e d'abito, e sofista d'ingegno, ed ippocrita di costumi; il quale è comune opinione che fosse Antonio Montecatini, succeduto al Pigna non pur nell'ufficio di segretario d'Alfonso, ma eziandio nella malevolenza verso il nostro poeta. Or costui apriva le lettere, 58 e ne falsava i sigilli come già (dice Torquato) era uso falsare la filosofia; e per mano d'iniqui ministri facea frugar le carte che l'inconsiderato lasciava nelle stanze del ducale palagio. 59 Quello che in tali carte fosse trovato è incerto; ed oggi molto più, da poi che la provata frode di tali che tentarono speculare sulle sventure del Tasso, ci ha resi increduli anche delle cose credibili. 4º Ma o poco o molto che vi trovassero gli esploratori, è indubitato che al duca furon fatte vedere e tener per autentiche non poche carte di molta importanza, e che rivelarono grandi segreti.

Tornava allora da una seconda fuga l'infelice Torquato, pieno di fiducia nelle ducali lettere; quelle appunto che al Tiraboschi sembrarono umanismi « Quanto al particolare del Tasso (giova riferire le « medesime parole che scriveva Alfonso a'suoi agenti

« di Roma), vogliamo che gli diciate liberamente, « che se esso è in pensiero di ritornar qua a noi, ci

« contenteremo di ripigliarlo: ma bisogna prima, « ch'egli riconosca che è pieno d'umore melancoli-« co; e quei suoi sospetti di odii e di persecuzioni, « che ha detto essere state fatte di qua, non proven-« gono da altra ragione che dal detto umore; del « quale dovrebbe riconoscersi, fra tutti gli altri se-« gni, da questo, che gli è caduto in immagina-« zione che noi volemmo farlo morire, nonostante « sempre l'abbiamo e visto volentieri ed accarezza-« to; potendosi creder che quando avessimo avuto « tale fantasia, sarebbe stato assai facile l'essecuzio-« ne. E perciò egli risolva ben prima, se vuole ve-« nire, di dover onninamente consentire ed acquie-« tarsi a lasciarsi curar da i medici per sanar l'umo-« re. Che quando pensasse di avviluppare e dir pa-« role secondo ch'egli ha fatto per lo passato, noi « non solo non intendiamo di ripigliarne briga alcu-« na; ma quando egli fosse di qua, e non volesse « permetter di medicarsi, il faressimo subito uscir « da lo Stato nostro, con commissione di non do-« vere ritornare mai più. E risolvendosi venir, non « accade dir altro: quando che non, ordinaremo che « siano date alcune sue robe, che sono appresso il « Coccapani, a chi egli scriverà. » 41 Meglio per Torquato se si fosse rimasto nella nativa Sorrento, dove e la salute e l'ingegno si sarebbero ristorati alla vista di un mare pieno d'incanti, nel respirare un'aria salubre, fra le carezze e i conforti d'una sorella e di due nipoti che tanto lo amavano. E forse neppur ad essi sarebbe caduto mai nell'animo di abbandopare quei luoghi tranquilli, e buttarsi all'amaro pane delle corti, che si cambiò anche per loro nel duro pan dell'esilio. Ma un fato (chè fato bisogna pur dirlo) sospingeva verso Ferrara Torquato, «acceso (co-« m'egli si espresse) di carità di signore più che mai « fosse alcuno d'amor di donna, e divenuto quasi « idolatra in questa devozione ed in questa fede. » \*

Breve e trista fu però la dimora: non che il duca nol ricevesse con lieto sembiante; ma come vivere in corte, sotto gli occhi degli emoli, senza esercitare quelle nobili arti per le quali avea destato ammirazione, invidia, ed amore? « Il duca (ascolta co-« me il povero Tasso se ne sfogava col signore d'Ur-« bino ) persuaso che a la sua riputazione si conve-« nisse trattarmi sì, ch'io fussi grande ed onorato, « ma di quell'onore solamente che poteva dependere « da lui, non di quello ch'io con gli studii e con le « opre poteva procacciarmi; avrebbe voluto ch' io « non avessi aspirato a niuna laude d'ingegno, a niu-« na fama di lettere, e che tra gli agi e i commodi « e i piaceri menassi una vita molle e delicata ed « oziosa, trapassando, quasi fuggitivo de l'onore, « dal parnaso, dal liceo e da l'academia, a gli allog-« giamenti d' Epicuro ; ed in quella parte de gli al-« loggiamenti, ove nè Virgilio nè Catullo nè Oraa zio, nè Lucrezio stesso, albergarono giamai. Il qual « pensiero suo, o più tosto d'altri ( perciocchè così « era suo, come ne i corpi gentili sono l'infermità « non nate per malignità d'umori, ma per conta-« gioni appigliate), fu non dubiamente conosciuto da « me; e mi mosse a tanto e si giusto sdegno, che « dissi più volte con viso aperto e con lingua sciol-« ta, c'avrei meglio amato d'essere servitore d'al-« cun principe nemico suo, che consentire a tanta « indegnità: e in somma, odia verbis aspera movi.» 45 E allora fu come vinta quella infinita sua pazienza; e lasciati libri e scritture in mano degli avversari. dono la servitù di tredici anni, continuata con infelice costanza, se ne parti quasi nuovo Biante, correndo da Ferrara a Mantova, da Mantova a Padova e a Venezia, e da Venezia tragittando nel ducato di Urbino, ch'egli reputava « onorato ricetto dell'inno-« cenza e della virtù travagliata. » 44 Quivi si propose di commuovere Francesco Maria della Royere con la narrazione delle sue sventure, e persuaderlo ad abbracciare la sua protezione, come se dei ducali interessi e dell'onor si trattasse. Ammirarono i posteri la felice eloquenza e gli studiati argomenti dell'infelice poeta filosofo, e commuove noi profondamente il pensare come cotanto si umiliasse a quei volgari uomini l'uomo che per la rara unione dell'ingegno. del sapere e dei costumi ci sembra anc'oggi unico in quel secolo che potè vantare non pochi in molte parti eccellenti: ma il duca d'Urbino, non fatto a sentire nè quella eloquenza nè quelle sventure, lasciava che Torquato partisse dalle sue terre, e traversando a piede per fanghi e per acque le pianure lombarde, si riducesse poco meno che accattando sotto le porte della ospitale Torino.

A te dee, far maraviglia tanta perseveranza nel patire, e quasi un certo studio nel procacciarne le cecasioni: ed è cosa in vero mirabile. Ma io trovo anche più maravigliosa la pertinacia di Torquato nel volersi ad ogni costo mantener cortigiano, dopo tante e così lueghe e così acerbe esperienze. La devozione per l'Estense durava ancora vivissima; durava fra i tedii e i dolori della prigionia: che più? durava dopo sette anni di reclusione, quando a turbargli la ricuperata ilbertà venivà il pensiero di non aver, partendo da Ferrara, baciato la mano che l'aveva piercosso: 3º c muove a pietà il sentirlo domandare a tutti perdono, e passionatamente domandarlo in nome delle ossa paterne. 3º E il perdono fu promesso dal cardinale Albano da parte del duca: e Torquato rientrava securo in Ferrara, « non sol dal bisogno « costretto a ritornare, ma sospinto anche da grandissimo desiderio di baciare le mani a Sua Altezaza, » 3º mentre la corte festeggiava per la terza volta gl'infecondi imenei del suo duca. 3º Ma nè il primo giorno, nè gli appresso, potò ottenere l'udienza, nella quale avrebbe voluto esporre e le colpe e le discolpe liberamente; quantunque egli sapesse che ormai non gli era creduto più il vero. 3º Allora, uscito affatto della speranza e quasi del senno, gridò:

Questa è la data fede? Son questi i miei bramati alti ritorni?

e proruppe in quelle parole che dopo due anni chiamava false, pazze e temerarie, e in quegli errori trascorse per i quali fu imprigionato. 50

Di quelle parole, di quegli errori tu hai veduto come molto e ragioni nelle due eloquentissime lettere a Scipione Gonzaga, ch' egli scrisse ne' primi tempi della prigionia, a non mosso da artificio oratorio, ma rapito da un certo spirito di verità.» 2° lo ti confesso che non tutto riesco a intendervi; colpa forse dell'esser manchevoli di alcune parti, soppresse (come io credo) dai prudenti editori, se non dall'istesso Gonzaga. E nondimeno facile l'intendere, che vi furono rapportatori indiscreti degli errori e delle parole; e che le une e gli altri furono troppo rigidamente pesati e puniti: chè gli errori si riduce-

vano a qualche componimento, in cui, quasi loglio fra il grano, era alcunchè di lascivo, ch'egli avea intenzion di rimuovere: e al trattato con i Medici, che gli avea meritata l'imputazione di malvagio e infedel servidore del principe. Dei dubbi in materia di fede, di cui Torquato molto ragiona ai Napoletani e al Boncompagno, non parlo; 54 chè tutto era effetto di mente alterata, nè molto potea importarne ad Alfonso. E in quanto alle parole dette contro di lui, protesta Torquato che furon leggieri, quali sogliono spesso udirsi nelle bocche de cortigiani mal sodisfatti, dette per impeto di grandissimo e giustissimo sdegno, e delle quali non era da fargli colpa; perchè « chi vuole che altri divenga forsennato, non « si dee dolere s'egli fra la disperazione di non po-« ter fare le cose non possibili, e fra la confusione « di tutte le cose, e fra l'agitazione di mille speran-« ze o di mille sospetti, non può por freno o modo a a la pazzia. » 55

Tu che sei buono intenditore, ed io che amo di intendere con discrezione, siamo certi che Torquato non pretese di dire, che il duca lo volesse pazzo a ogni costo; ma che ora col promettere perdoni e accennar grazie, ora col negar persino le udienze, e soprattutto col dar più ascolto alle accuse de nemici che alle sue discolpe, e col negargli l'esercizio di quelle arti onde alcuna altezza poteva procedergli, lo ridusse alla trista condizione di chi non sa ne che are de dire. Mon mancarono peraltro alcuni che asserirono, avere Alfonso voluto che Torquato fosse pazzo e pazzo reputato; ed oltre la testimonianza delle parole sue proprie, si allegava l'autórità di un nomo davvero autorevole. Lodovic Antonio Mura-

XV

tori, mandando al Zeno quella raccolta di lettere che per avventura forma una bella parte dell'epistolario tassiano, si faceva a raccontare l'aneddoto, ormai volgare, del bacio, e riferiva l'arguto detto che si vuol pronunziato da Alfonso, e da lui mantenuto col trattare veramente da pazzo l'incauto poeta. Ma il savio Muratori non omise di recare qualche buona ragione che c'indurrebbe a negar fede a quella avventura non detta, che io sappia, da' più antichi biografi, che pur degli amori non tacquero. Ed è poi singolare che un vivente scrittore di quegli amori, a cui ogni cosa che odorasse di romanzo potea riuscire opportuna, si faccia a provare come « non un « bacio dato alla principessa in pubblico, ma un « componimento, in cui cantavasi ch'egli ottenuto « avea questo favore, fu la causa delle sue sven-« ture. » 54 E se ad altri, piuttosto che ottenuto, piacesse di crederlo soltanto desiderato, avrebbe forse ragione ugualmente.

Voler dalle rime, e dalle lettere eziandio di Torquato trarre certezza di argomenti, è folle impresa. Non è per questo da mettere in dubbio il trattato con la corte Medicea; nè da rigettare tutto quanto si è detto del Tasso e delle principesse di casa d'Este, Ma come è certo che Torquato (seguitando l'andazzo cortigianesco de' suoi tempi) celebrò e corteggiò, se pur non amò, più donne; certissimo poi, che per questo dovette incorrere nelle gelosie e negli sdegni de' potenti e degl' imi che ai potenti comandano; così rimane a sapere quali veramente i versi per le principesse, e se tutti i versi d'amore funono con ocrasione, e se non fatti a richiesta di amici, ai quali sappiamo che non pur la penna, ma e le proprie

stanze non isdegnò commodare. 55 Che poi i versi appunto più licenziosi (dei quali e'si penti, e desiderò fin la memoria cancellata) fossero per Lucrezia ed Eleonora composti, lasceremo che altri sel creda: niù Lucrezie e più Leonore, e non del femmineo volgo. contò Ferrara in que'giorni; e Lucrezia Bendidio e Leonora Sanvitale e Laura Peperara furono celebrate dal Tasso: male dunque si videro allusioni certe alle due principesse in quei componimenti, dove il poeta nostro, imitando il Petrarca e alle arguzie del secolo compiacendo, facea concettini di luce e reti, e d'aura e d'ora. Asserire poi amante Torquato della duchessa d'Urbino, e-addurne come in prova quelle parole ch'egli scriveva al duca marito perchè gl'impetrasse d'uscir di Sant'Anna « senza « ricever noia delle cose che per frenesia avea dette « e fatte in materia d'amore , » è veramente sciocchezza: ed è pur debole argomento il citare in proposito il celebre sonetto,

### Negli anni acerbi tuoi purpurea rosa:

sonetto che io credo benissimo scritto per lei, appunto perchè non vi so trovar nulla che oltrepassi una lode (lode poco lusinghiera) di ancor graziosa maturità. Che Leonora, buonissima, di pietoso cuore, e per amore degli studi e della inferma salute. amica di placidi ozi, piacesse a lui poeta, di natura malinconica , di abito virtuoso , e di salute non ferma, sicuramente lo credo; e che a Leonora nel rileggere la Gerusalemme non fosse ingrato specchiarsi in quella Sofronia e veder in Olindo riflessa l'immagine di Torquato, mi piace pensarlo: nè che Torquato potesse anche amarla mi pare incredibile, nè L. DI T.- III.

che fosse riamato può sembrare irragionevole. Ma non credibile la tradizione del bacio, che vedemmo poi diventare un sonetto; non ragionevole il pensare fatte per si eara e onorata donna le più libere rime che giovenilmente potè aver composte, <sup>56</sup> in un secolo molle, un ingegno vivace e un cuore non ancora educato all'ardua scuola del vivere. Che dire poi degli specchi rivelatori, dei quali ancor dopo tre secoli si fa mostra nel palagio che fit degli Estensi? <sup>57</sup> Riponiamoli, amico mio, tra le fiabe che il curios forestiero si sente ripetere dai plateali cieroni, e troppo avidamente registra nei suoi taccuini, quando muove a visitare per questa sacra terra d'Italia i monumenti della gloria e della sventura.

Or diranno: donde tanti sdegni e si acerbi nel duca? donde il frequente eonfessarsi colpevole, che fa Torquato? Risponderò: a Torquato parve delitto gravissimo l'aver tentato d'abbandonare quel signore clemente e magnanimo; i desiderii di troppo alto affetto doveano sembrargli non lieve fallo, dopo che vide poco da colci corrisposto alla sua amorevolezza, e seppe che al duca non crano ignote le imprudenti parole e le cose fatte per frenesia: e i componimenti trafugati, e le ingiurie, e il dubbio di avere errato in materia di fede, e il divieto di attendere a studi. e il disagio dei viaggi, e la infermità infine del corpo e dello spirito, erano bastevoli a renderlo delirante, e agli occhi altrui forsennato. Nel duca poi, la gelosia verso i Medici, 58 che avean tentato di rapirgli il più illustre de'suoi cortigiani; la puntura delle parole insolenti; gli amori susurrati all'orecchio, e messi come dinanzi agli occhi dagl'invidi rubatori delle carte del Tasso; i quali è credibile che gli facessero reputare a delitto anche le allusioni del famoso episodio, che Alfonso avea riguardate con indifferenza, e forse compiacendosene; tutte queste cose devettero fare una impressione profonda in quell'animo, a cui forse non fu straniera neppur la pietà. Ma tali colpe meritavano tanta pena? ma la pietà verso un infermo potea consigliare a cacciarlo in un carcere, e a duramente trattarlo? È questa la parte che mi rimane a discorrere, se tu soffiriai tuttavia d'ascoltare, se tu soffiriai tuttavia d'ascoltare.

Come Torquato, dopo i primi giorni della sua reclusione, potè riaversi da quel subito sbalordimento. si diede a ripassare la intiera sua vita, e a scriverne pinttosto le confessioni che l'apologia. Di varie colpe si dichiara reo in quelle due lettere mandate a Scipione Gonzaga, o, se vuoi, indirizzate alla posterità: 59 ma non sa trovarne veruna che meriti tanto gastigo: imperocchè di quelle commesse in gioventù parevagli che meritassero omai perdono e dimenticanza, non pena e rinnovamento di memoria; per gli altri errori, piuttosto molti in numero che gravi in peso, avrebbe amato che si rinnovasse l'esempio del Salvatore, che agli accusatori della peccatrice impose con la sua risposta silenzio. E perchè la pena passava ogni termine, « ora richiedo ( diceva il po-« vero Torquato ) se questi principi vogliono pur-« garmi, gastigarmi, o se contra me vogliono ven-« dicarsi. Se purgarmi vogliono, sono pietosi; se ga-« stigarmi, giusti; se contro me vendicarsi, sdegno-« si. Io desidero la purga, non rifiuto il gastigo; ma « da la vendetta quanto posso pregando e supplican-« do e chiamando il cielo e la terra in mio favore, « mi ritiro, e sotto la protezione de gli amici e pa-

« renti loro umilissimamente mi ricovero. » Fatto quindi un lungo esame sovra questi tre punti, e ricercate le opinioni degli antichi filosofi, ed espostele con dottrina pari all'eloquenza; conchiudeva che l'animo del clemente e generoso signore (così solea chiamar sempre Alfonso) fosse alquanto inchinato a vendetta: quantunque la mente sua rifuggisse dal pensar tanto male di un principe che da le tenebre della bassa fortuna alla luce e alla riputazione de la corte avealo innalzato: e sollevandolo da'disagi, lo avea in vita assai comoda collocato; e alle cose sue avea dato pregio udendole spesso e volentieri, e onorandone l'autore; a cui non negò mai grazia, diè l'onor della mensa e dell'intrinseco conversare, e mostrò affetto non di padrone ma di padre e fratello. Non è poi a dire con quale artificio (bellissimo in vero come artificio di oratore) si faccia a mostrare, che appunto nelle offese fatte alle Loro Altezze doveano esser fondate le migliori speranze del perdono; poichè a loro, clementi e magnanimi, dovea piacere ch'egli co' propri errori avesse offerto ad essi come tante occasioni di mostrar clemenza e magnanimità. Vuoi di più? Leggi qua, e vedrai che il duca non è l'autore delle sue sventure; ma i cortigiani malevoli: leggi là, e non più cortigiani, non più duca; il solo cardinale d'Este è quegli che lo vuol rinchiuso in Sant'Anna; 6° e il solo Agostino Mosti, ora per spontanea severità, ora per comandata rigidezza, gli rende incresciosa la dimora del carcere.

In questo carcere chiedeva un giorno lord Byron di sesere per due orte rinchiuso: e il portinaio di Sand' Anna, che volle per un pertugio della porta spiarlo, vide che l'inglese poeta passeggiava a grandi passi, battevasi la mano sulla fronte, e talora soffermavasi cogitabondo, con le braccia penzoloni e la testa inchinata sul petto. Lord Giorgio, uscendo della stanza, e mettendo in mano al portiere la consueta moneta, « Ti ringrazio, gli diceva, o buon uomo: i pene « sieri del Tasso stanuo ora tutti nella mia mente e « nel mio cuore.» E scrivea nell'attigua loggia quattro barbari versi francesi; e dettava poco dopo le Lamentazioni del Tasso, che serbano una lieve orma di tanta ispirazione. § 9

Or alcuni che della prigionia del Tasso intendono di parlare non da poeti ma da storici, mi rassembrano in questo imitatori del Byron; i quali credendo, con un aggrottar di ciglia e un batter di palma nella ispirata fronte, di essersi impressi nella mente e nel cuore tutti i pensieri del Tasso, non cercano i vecchi libri, ma fan libri nuovi, che sventuratamente son letti con l'avidità del romanzo. Ma come a Torquato piaceva l'indulgere principi, così piaccia a noi d'esser indulgenti al secolo, che odia la gravità degli eruditi, gente retrograda, e applaude volentieri a quanti imitano un certo straniero, che dopo aver dettata un'opera di testa, capitò fra noi e ne vide i documenti; ma trovato ch'egli eran troppi e disfacevan l'opera, ringraziò dei documenti, e la nuova sua Minerva stampò.

Duole per altro il trovare una cotal leggerezza in quelle memorie che paion fatte per vivere coi monumenti; perchè ci sembra che non avesse dovuto rifuggire dallo interrogare il passato chi intendeva di parlare ai più lontani avvenire. Sulla porta del carcere di Torquato Tasso si legge, <sup>55</sup> non so da qual tempo, che quivi detenuto dimorò anni vit mesi xi, e ne su liberato nel giorno vi luglio melexxxviii. Non undici mesi sopra sette anni rimase Torquato nello spedale di Sant'Anna, ma quattro; e non l'exxxvii ma l'exxxvi ne su liberato: errori non lievi, ma certo più perdonabili del sarlo detenuto in quel carcere per tutto il settennio; mentre è provato che non vi passò intieri due anni, se pur dimorò mai nel carcere che Ferrara apre anc'oggi alla curiosità del pio forestiere.

Il dubbio che io propongo non è nuovo. A una illustre donna ferrarese fu fatto nel 1827 il quesito, « se si debba prestar fede all'antichissima traa dizione, che la prigione detta di Torquato Tasso « nell'ospedale de Santi Carlo ed Anna (così comin-« ciò a chiamarsi ai primi del presente secolo) fosse « veramente la stanza abitata dal grande epico nei « primi ventidue mesi di sua aspra detenzione: » 66 e la illustre donna, Ginevra Canonici Fachini, rispose affermando, e la stanzetta descrisse, che trovò metri due e centimetri trentuno alta, larga tre e diciotto, sei e quarantacinque lunga. 65 Or sappi che un magistrato francese nel 1812 la fece restaurare; e nondimeno quanto la visitava, non sono molti anni, un letterato di Francia, ell'era umida sudicia oscura. 66 e in questa malagiata stanza potè Torquato vivere infermo per quasi due anni? meditarvi i più stupendi dialoghi; scrivere il Ninfo, 67 e le tre celebri lettere al Gonzaga e al Boncompagno? A noi sia lecito conformarci al sentimento di quei dotti ferraresi, che, interrogati dal Valery, rispondevano concordemente di non credere a una tradizione che dall'istoria e dalla ispezione del luogo è smentita. 68

Maggiori strettezze, lo concediamo, ebbe a soffrire Torquato nei primi tempi della sua reclusione; <sup>69</sup> ma affliggevano (chi bene le sue parole considera) lo spirito più delle membra. Vera la durezza del Mosti; al quale, come ammiratore grande dell'Ariosto, non sarà rincresciuto di fare un poco il severo con l'autore della Gerusalemme, che pur ebbe nome di aver voluto sfiorar le corone semper florentis Homeri: 70 ma vero altresì che in Giulio, nipote di quell'austero guardiano, trovò un amabile compagno, un fedel recatore di lettere e di risposte, un paziente dicifratore de'suoi cattivi caratteri. 71 E questi beni godeva, c della mente buona si lodava, 73 quando al Gonzaga dipingeva lo squallore della barba e delle chiome, 73 l'arsione ond'era oppresso, la solitudine che l'uccideva; e invidiava ai bruti il libero vagare per le foreste, e lo spegner la sete senza sospetto alle pure acque del rio: quando al Boncompagno si doleva del confessore negatogli, e della conversazione dei religiosi interdetta: quando infine esclamava, in un momento di grandissima passione, che quella carcere era tomba dei vivi. 74

Ma ecco la prigione tramutarsi in una stanza, anzi in più stanze; <sup>75</sup> e concessogli il conversare, e l'esper dagli esterni amici e ammiratori visitato; e permessogli lo scrivere, e l'andar per Ferrara a diporto, e il trattenersi eziandio in lieti ragionari con belle e gentili donne (tu intendi che io voglio accennare alla Molza e al leggiadrissimo dialogo dell'Amore), e il poter frequentare i perdoni e le chiese: così che all'useri di Sant' Anna, due sole cose gli rimangono a desiderare, il godimento della primiera salute, e la servitù cominciata negli anni della più bella età. E con questo desiderio abhandonava il soggiorno di Ferrara, pregando la fortuna, che se ancora voleva

rotarlo, lo rotasse dattorno al magnanimo Alfonso. 76 E da siffatti pensieri lo vedrai accompagnato per gli estremi e dolorosi anni della vita; i quali a me pare che debbano i gentili animi commuovere a compassione più della medesima prigionia. Vedrai Torquato che per poche robicciuole e per la materna eredità conturba fino all'ultimo i non sereni suoi giorni; tanta è la miseria che da ogni parte lo strigne! e lo vedrai chiedere quasi il pane per le superbe contrade di Roma; e or alloggiato nel Vaticano, or sbalzato in uno spedale fra i poveri pellegrini, condursi a morire (invidiabile morte!) in una cella di Sant'Onofrio. Certamente tu dirai più degno allora di pieta Torquato, e nelle sventure più grande, che non fra le illusioni della corte, agli stipendi di un duca, o custodito in uno spedale, dove almeno all'ingegno non era interdetto l'esercitarsi, e il corpo godeva ancora un avanzo di sanità.

Nè con dir questo ho in animo di assolvere Alfonso da quella taccia che ormai alla posterità, non sopraflatta dal bisbiglio degli adulatori, è piaciuto di decretargli. Geloso come un signore di non vasto dominio, prepotente come tanti signorotti di quel secolo, che assai ritraevano al carattere del medio evo, ambizioso come un mecenate, chiuso ne' suoi pensieri e avviluppato nelle parole, come cel dipinse vivamente un ambasciatore toscano; '7 non era fatto per intendersi con Torquato, poeta di mobilissima fantasia, di molta fiducia nel proprio ingegno, prono all'amare, al credere, al favellare, e che di sè stesso aveca tal sentimento da stimarsi più atto ad onorare che ad essere onorato. Nature così diverse, in così diverse condizione collocate dalla fortuna, men-

tre non doveano cercar che disgiungersi, pareva che congiurassero a collegarsi. Fu errore in entrambi: errò Alfonso nel voler trattato da pazzo un uomo che scrivea cose degne di sommo poeta e filosofo; errò Torquato nell'ostinarsi a rimaner cortigiano d'Alfonso. Certamente il cantore della Gerusalemme non avea bisogno del magnanimo Alfonso per essere un gran poeta: forse Torquato Tasso, anche senza incontrarsi in quel principe, sarebbe stato un grande infelice.

Firenze il 15 dicembre del 1853

Il tuo affezionatissimo CESARE GUASTI

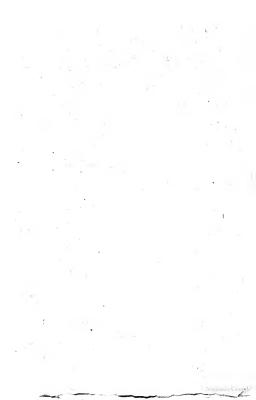

#### NOTE.

<sup>2</sup> Tiraboschi, Storia della Letteratura italiana, all'articolo Ton-QUATO TASSO, tomo VII, parte III; edizione di Modena, per la Società tipografica. a Lo stesso autore, op. cit., a pag. 109 del tomo IX, che contiene le aggiunte e le correzioni. E a pag. 114: « Il sig. abate Serassi ha

« poi pubblicata in Roma nel 1785 la Vita del Tasso, e ha pienamente « sodisfatto all' espettazion mia e di tutti gli eruditi. Così vedesi in essa

« spiegato felicemente ogni passo della vita e delle vicende di questo « infelice poeta, che si può dire a ragione, che su questo punto nulla « ci rimane più a bramare. Ed io mi compiaccio in vedere, ch' egli ha « confermata l' opinion mia nel credere, che il Tasso non fosse arre-« stato pe' suoi troppo liberi amori, che non han sussistenza; ma per a gli indicli che dava di frenesia e di furore, cagionati in gran parte « da molti invidiosi e nimici ch'egli avea in quella corte, ec. » <sup>3</sup> Rosini, Saggio sugli amori di Torqualo Tasso e sulle cause della sua prigionia, Pisa, presso Niccolò Capurro, 1832, in-8; di pag. 102.— « I principali appoggi del Saggio consistono in queste due tesi: 1, Il « Tasso fu condannato e costretto dal duca Alfonso II a Angersi « pazzo: Il. e ciò in pena di avere scritto versi lascivi per madaa ma Leonora. La I si mostra falsa col solo riscontro delle parole in-« tere ( e non mozzate come le diede il R.) della lettera del Tasso al a duca d' Urbino. La II si mostra insussistente col riscontro degli au-« tografi e delle buone stampe e del contesto delle Rime, che ne ac-« certano come le pretese Rime per madama Eleonora riguardano « tutt'altre persone, ed alcune furono scritte dal Tasso a nome d'altri-« Sono pure scomparsi i due speciosi amminicoli del preteso Ritratto « di madama Eleonora, e della vantata Messaggiera confidente. Che « rimane adunque di quel Saggio meditato pel corso di circa xu anni, « e compilato in xiv mesi? Per la parte che riguarda madama Eleo-

« avvenne del vago Palazzo di Armida (Gerus. Lib., can. XVI, st. 69): « cioè dire, che al soffio, benchè leggiero, della ragion della critica, « Come immagin talor d'immensa mole

« tutte o quasi tutte svaniscono le vantate nuove scoperte ;

« nora e la pena imposta al Tasso, parmi che incontri ciò che in fine

- « Forman nubi ne l'aria, e poco dura,
- « Che'l vento la disperde o solve il solo. »

Così il ch. Caveloni, nolla Confinuazione delle Memorte di religione, morate i elterratura, che si sampa a Modena, vol I.p.ga, 3: salpa, el Le questioni che per conto del Tasso si agitarono fra l'Autore del Saggio e lo scrittore di quella severa critica furno no troppo note all'Italia; el fo per meranotiria bibliografica, e seuz' animo di resusciarle, pongo qui i itoli dell'escrittura e monte, che uscirono cost dell'una parte come dall'altra, omettendo vari articoli che vennero inseriti nei giornali modenesi e toscani.

CAVEDONI DON CELESTINO. Varie lezioni delle Rime di Torquato Tasso tratte da'Manoscritti Estensi. ( Nella Continuazione delle Memorie di

religione ec., vol. 1, pag. 293-318; vol. II, pag. 65-92.)

— Apologia delle Varie lezioni delle Rime di Torquato Tasso tratte da' Manoscritti Estensi, con la giunta di pitè altre correzioni da farsi all'edizione Pisana delle medesimeRime. (1 vi, vol. II, pag. 335 e segg.: e tirata a parte, in pagine 49; Modena, dalla reale tipografia deglieredi Soliani, 1833; in-8.)

Rosm Professor Giovanni. Cavedoniana I, o sia Risposta all'articolo del sig. don Celestino Cavedoni, che trovasi nel num. 2 del tomo I delle Nuove Memorie di religione, di morale e di letteratura, di Modena.

- Cavedoniana II, o sia Risposta all'articolo di don Celestino Cave doni, che trovasi a pag. 65 del tomo II, fascicolo 4 delle Nuove Memorie di religione ec.
- Cavedoniana III, o sia Risposta alle accuse di don Celestino Cavedoni nella sua Apologia dei MSS. Estensi del Tasso.
- Cavedoniana IV, o sia Risposta alle querele di don Celestino Cavedoni esposte nella Voce della Verità del 13 marzo 1834.—Furou pubblicate dal Capurro e pel Nistri in Pisa nel 1833 e 34, iu-8.

<sup>4</sup> Lettera a Scipione Gonzaga, vol. I, pag. 301,

- \*Il marchese Gactano Capponi pubblicava, in data del 25 Settember 1837; il Manifesto di un Saggio sulla catua finora inpula delle stenture di Torquato Tasso, nel quale si propoueva di unostrare l'accontrovertibilimente, che et a cana dell'infectita di Torquato Tasso, se fu il trattato aperto con la Corte Medicea, per trasferrisi ai di serrigio c; e e che se principi o e cagione della san infectio di non una romo i creduti amori con la principessa Leonora.
  A questo Manifesto temergo discreto i segmento oposcoli polemici:
- Lettera di foraxson Rosson al sig. Defendente Saccibi a Milano, sul Seggio annunziato della causa sinora ignota delle sventure di Torquato Tasso, del signor marchese Gaetano Capponi. Pisa, Capurro, 1837; in-8, di pag. 21.

Lettera II di G. R. al sig. D. S., sulle cause della Prigionia di Torquato Tasso. — Ivi, di pag. 16.

Lettera III di G. R. al sig. D. S., sulle cause ec. - Ivi, 1838; di pag. 16.

Lettera IV di G. R. ec.

Articolo sottoscritto Z, nella Poligrafià scientifica e letteraria di Pisa. — A questi scritti fu risposto colla seguente

Lettera del marchese Gaetano Capponi sopra il suo Manifesto sulla causa finora ignota delle sventure di Torquato Tasso. Al signor professore Giovanni Rosini. — Firenze, tipografia all'insegna di Clio, 1838; in-8, di pag. 8.

Risposta di Giovanni Rosinialla lettera del sig. march. Gaetano Capponl. — Data di Pisa, 19 maggio 1838, a 2 ore pomeridiane. Senza luogo, ma stampata pel Capurro; in-8, di pag. 11.

Poscritto alla Risposta di G. R., ec. Pisa, 29 maggio 1838. - S. L.,

ma per il Capurro; in-8, di pag. 4.

Risposta del marchese Gaetano Capponi alla Lettera del sig. professore Giovanni Rosini del 19 maggio decorso. — Firenze, tipografia arcivescovile, 1838; iu-8 di pag. 52.

Replica di G. R. alla Risposta del sig. marchese G. C. pubblicata il 14 luglio 1838,-S. L., ma per il Capurro; in-8, di pag. 5.

114 luglio 1656.—S. L., ma per il caputro; in-5, di pag. 5. Risposta del marchese G. C. alla Lettera del sig. professore G. R. del 16 luglio corrente. — Firenze, Pezzati, 1838; in-8, di pag. 36.

Replica di G. R. alla Risposta del sig. marchese G. C. pubblicata il

31 luglio 1838.—S. L., ma pel Capurro; in-8, di pag. 6.
Protesta di G. R., inscrita nel giornale bolognese *La Farfalla*, num.
3, e nel fiorentino *Del Commercio*, anno II, decennio II, num. 10,6
marzo 1839.

Protesta del marchese G. C. contro quella del prof. sig. G. R. ec .-

Firenze, Pezzati, 1839; in-8, di pag. 12.

Finalmente vidde la luce il tomo primo del Saggio del marchese Gaetano Capponi, Sulla causa, finora ignola, delle eventure di Torqualo Tusso. — Firenze, Pezzati, 1840, in-8. Ma rimase incompiuto per morte dell'Autore, avvenuta il 20 d'ottobre 1845.

\*Il marcheso Gaetano Capponi, nel Saggio citato alla precedente nota, per troppo desiderio di provarci che non vi furono amori fia il Tasso ed Eleonora, si diè molta premura di investigare le sue relazioni con Lucrecia. E che questa fosso veramente la donna cantata en amata dal Tasso, lo volle sostenere il medico bresciano Stefano Ginomazzi nel suo libro, non certo spregiovie, che ha per titolo; Diadophi sopra gli amori, la prigionia, le maladite ed il gento di Torquato Tasso, con un Discorpo inforno alle utilire une Opere.—Brescia, presso Prancesco Cavalieri (tipografia Bettoni), 1827; in-12, di pagine xi-303.

<sup>7</sup> La opinione del Serassi (Vita di Torquato Tasso) e del Tiraboschi (Storia della Letteratura italiana) si rileva da ciò che ho rileritio nella nota seconda. Alla loro opinione si accosta il Rosmini (Ompendio della Vita di Torquato Tasso). Il Manso (o qual altro sia l'auuore della Vita, che va sotto il suo nome) si fia a narrare le diverse acgioni per cui Torquiao venne in una forte miliaconia, che il duca volte medicare con la reclusione in uno spealate. Il Tuano (Istoria del suo tempo), el Tumperital (Janses totroiro, e Musco Bisco), la dicono pazzia pertetta: il Sismondi (Storia della tetteratura itatiana), pazzia finta per coprire gdi errori amorosi: e anche il Baruffaldi sisione. Storia del La disconia della sinulazione. Il Tuccisa (Vita del Tusso) l'attribui a cause politiche. Nè questi soli si si si si sono di il sircitiori dei variamento opinamo solial causa della sventure del Tasso. L'opinione del Mustori, e di alcun altro più moderno, si rileva da cuole loce vado di cendo.

- <sup>8</sup> Manso, Vita di Torquato Tasso ec., al capitolo Sentenze e Motti, sotto Il num. 32.
  - 9 Tasso, dialogo intitolato Il Forno primo, o della Nobiltà.
  - 10 Lettera a Lucrezia da Este; Lettere, vol. II, pag. 281.

Ed in donna amorosa ancor m'acerada

Che'n vista vada altera e disdegnosa, Non superba e ritrosa.

- <sup>12</sup> La prima lettera è una dedicatoria. Vedila sotto il num. 8.
- 13 Lettere, I, 45; e la nota 1 di quella medesima pagina.
- \*6 Lettere, I, 61; e la nota 2.
- 25 Gerusalemme Liberata, II, 16.—Nou tuti però han credutoche Pepisodio di Olindo e Sofronia sia un'allusione al Tasso e ad Eleonora. Il signor Valery (Voyage en Batie, e Curiosités et ancedotes italiennes) non ci voieva che una imitazione perfezionata della novella sesta, giornata quinta del Decamerone. No lorse l'osservaisone è sua.
  - 16 Lettera a Scipione Gonzaga, sotto il num. 25.
  - 17 Lettere, I, 153. 18 Lettere, I, 191.

11 Petrarca:

- 19 Lettere, I, 266.
- 20 Lettere, I, 319.
- 21 Tovo generalmente scritto (ed io pure l'ho qui stampato; 1, 204) ne le a principesa Eleonora mori il 0 di febbraio; ei il Sersai, il danola 2 a pag. 40, volume II, dice che « Negli Annali manoscriti di Ferrara, secondoche vion riferio nell' Elgenerici estrologico istorio rica di detta città, si legge: Aduli 10 rebraro 1581, mori nadara ma Eleonora, figliulula del duca Ercole II, devo volle vivere remore celibe. » Ma una data più certa permi che ce la dia la tettera d'Orizzio Urbani, ambassiciaro del granduca di Toscana presso la cordi Ferrara. Egli danque, sotto di 20 febbraio 1580 (sitte forontino) scrivaza al suo signore: « Siano orgi qua tutti in grandissimo cordoglio.

NOTE. XXXI

« e corrotto, essendo finalmente piaciuto al Signore Dio di cavare ma-« danja Leonora eccellentissima de l' suo sì lungo e mortal travaglio « per darle la vita eterna; il che segnì hier mattina, pocho doppo le « 17 hore. » E sotto di 27 dello stesso mese; « Mi son condoluto , al « solito , come da per me della morte di madama , felice memoria : il a corpo della quale fu sepulto di notte privatissimamente, essendo stata « così la sua voluntà; della quale pregò il signor duca in voce; et anche. « che il corpo non dovesse essere sparato, si come non èstato, a (Archivio Mediceo, filza XXII, Agenti del G. D. a Ferrara.) - Darò poi una notizia molto curiosa, e singolarmente gradita a quelli che hanno stampato sugli Amori del Tasso per la Peperara. La notizia è tratta dalla filza XXIII delle Lettere di Orazio Urbani al granduca di Toscana, che si conserva nel suddetto Archivio; lettera del 7 febbraio 1582 (st. lior.): « Si è achresciuto a questo nostro carnovale nuova ochasione « di feste et allegrezza, per ciò che è stato pubblicato il casamento fra la « signora Laura Peverara et il conte Anihal Turco, un fratel del quale è -« genero del signor Cornelio. Corre voce (et io l'ho di buon luogo) che « il signor duca le dà 10 mila A di dote, provisione a lei, al marito et alla « suocera; con uno appartamento in corte, che sarà quello dove ha-« bitava madama Leonora b. m.; e già per questo effetto si è messo « mano a fabricarvi nuove comodità et achoncimi. » E in altra del 21 di detto mese: a ... e domane ... faranno le nozze della signora Pepe-« rara, con una giostra all' incontro, per la quale fu publicato bierse-« ra il cartello:.. e per compor detto cartello, et anche le parole d'un « gran hallo che con undici altre dame farà quella sera la signora du-« chessa, è stato richiamato da Venezia il cavalier Guerino. » 28 Vedasi il titolo di questa poetica raccolta a pag. 37 del vol. II.

\*\*\* Vedasi il titolo di questa poettea raccolta a pag. 37 del vol. II, nota 2. Noppure durante la malatità di Eleonora, e che pur fot lunga, il Tasso non scrisse, o (com'egli si esprime) non pianse in versi; e detell'aver ciò fatto accusava una uno so quad laccita riprognanza. Notesto parole anche questel (Lettera al Panigarola, sotto il num. 143.) Yedi

ancora il Scrassi, II, 49,e nota 1.

83 Per mostrare quanto premesse all'uno dell'altro, basta conoscere le geide parole che il duca Francesco Maria scrise nel suo Diarrio (oggi conservato nella Magliabechiana di Firenzo), quando gli giunse la noitizi dell'utiliam andatti a della morte di lucerezia : 1398, 14 « febriato, mandai l'abate Brunetto a Ferrara, per visitare la duchessa e mia moglie ammatata. All 15 detto intest, come alli 11, la notte « seguente, morì in Ferrara madonan Lucrezia d'Este duchessa d'Urtibio. mia mocilie.)

24 Lettere, 1, 25 e 46.

23 Lettere, I, 101. — Sopra queste geniali villeggiature di Torquato con le principesse a Consandoli e a Casteldurante, scrisse un vago epigramma l'amico mio professore Earico Bindi; ed io ne fo un presente ai lettori, in compenso della noia che per avventura gli prenderà nello scorrere le mie note.

> Ehu fuge non fidos, fuge o Torquate, recessus, Blandiloquos oculos, blandula verba fuge! Hie inter flores et stagna, vireta, lacusque,

Saevius, chu nescis, pectora versat Amor! Quam cupide exoptas, quam fessus mente requiris, Hic tibi jam periit, nec reris, alma Quies.

ne Lettere. I. 111.

27 Lettere, 1, 135.

28 Lettere, I, 136. E tutta la lettera 58, ed altre posteriori, sono lmportanti a farci comprendere quanto desiderasse Torquato di sottrarsi alla servitii Estense.

29 Lettere, 1, 137.

30 Black, Life of Torquato Tasso, ec.

31 Lettere, I, 138; e Serassi, I, 233-34.

sa Capponi, Saggio, ec., a pag. 139.

83 Vacando il trono di Polonia, dopo che quel re andò ad occupare quello di Francia coi nome di Enrico III, vari principi, e fra gli altri Alfonso da Este, concorsero alla nuova elezione. (Muratori, Annali, 1575.)

54 Vedasi anche la lettera di Matteo Veniero al granduca Francesco. da me recala a pag. 226 del primo volume; dove omisi d'avvertire che il sovrano rescritto fu questo: « Che non volca alla sua corte un pazzo! »

35 Lettera a Fabio Gonzaga, all'anno 1590.

56 Lettere, 1, 153 e 154.

87 Non già per le principesse d'Este. Vedasi il sonetto del Tasso che comincia:

Questi ch'ai cuori altrui cantando spira;

e la replica del Guarino:

Questi che indarno ad alta meta aspira;

e si consulti la Vita del Tasso scritta dal Serassi, I. 264.

38 Lettere, I, 88, nota 2.

39 Vedasi la lettera a Scipione Gonzaga, num. 86.

4º Per questo sospetto non irragionevole, lo ho fatto pochissimo conto di certe pubblicazioni recenti, riserbandomi piuttosto di valermene per un Appendice delle lettere apocrife o dubbie. Non posso peraltro omettere di produrre un molto curioso documento, che ha cera d'essere autentico, e che si conserva nella privata biblioteca del duca di Parma. Io lo produco sovra copia fedelissima procuratami dal l' ottimo e a me caro commendatore Angelo Pezzana , il quale mi avverte di essersi accertato, coi mezzi somministrategli dai fac-simil pubblicati dal conte Alberti, della identità del carattere del Tasso e di quello di Eleonoro d'Este. Le parelo Dubio reudet, e le possibi ense di contro a' versi (e da me collocate a modo di nota) sono tutte di mano di Leonora: le righe sottoposte all'ultima di esse possibile sono di colui che fu incaricato, come dice, di sequestrare le carie di Torquato di cui mano è il sonetto.

### « DUBIG CRUDELE. .

### # A L'ILL.ma ET ECC.ma SIG.ora D. LEONORA D'ESTE.

- a lo vidi un tempo di pietoso affetto (a)
- « La mia nemica ne sembianti ornarsi
- « E l'alte fiamme in cui di subito arsi (b)
- a Nudrir colle spersure é col diletto [c]
- « Ora non so perchè (d) la fronte é'l petto
- α Usa di sdegno e di furore simerei α E con guardi ner me turbali e scarsi
- « Guerra m'indice ond'io sol morte aspetto (e)
- « Guerra m'indice ond to sot morte aspetto [
- « Volto l'inuiti e piano il calle (f) mostri
- « Amor, nel regno tuo spiegar le vele
- « Così l'infido mar placido il seno
  - « Scopre a'nocchier Incatti: (g) e poi crudele
  - a Gli offonda e perde fra gli scogli e i mostai (h).
- (a) « indicio che allora lo meritava
- (a) « moicio che sitora lo meritara.
   (b) « come la paglia che presto arde et presto si estingue.
- (c) a di che appunto si pente Assar
- (d) a et oss dire di non saperlo
- (e) α solite intantie delli amanti
   (f) α ciò accade a chi denia da quelo indicatoli
- (g) a come il poeta che non sa gouer, se stesso, et meno frenare cioc, la ingua et penus
  - (A) « ingiusto è il poeta attribuendo ad altri ciò ch'è tutta sua colpa
- a Mentre il Sr Torquato corlegiava la Sanvitale scrisse questo so-« netto: sembra che lo respingesse la S.º D. Loonora colle osserva-« zioni, che ui si leggono scritte disua man propria, giacchè fra le carte « sequestrate al Tasso io rinnenni il presente. »
  - 41 Lettere, I, 225-26.
  - 42 Lettera al duca d' Urbino, I, 269.
  - 45 Lettera suddetta, I, 273, 274.
  - 44 Lettera suddetta, I, 277.
    48 Vedi la lettera di Nº 862.
  - Vedi la lettera di N° 862.
     Vedausi le lettere scritte da Torino, I, 283-89.
  - 47 Lettere, 1, 322.
    - L. DI T .- III.

- 4º In Ferrara si aveva un prognostico che diceva, dotere il duca Alfonso aver Are, e forse quattro mogli. (Lettera di Orazio Urbano al granduca, del 21 novembre 1583. Archivio Mediceo.)
  - 49 Lettere, 1, 138. 30 Sonetto alla duchessa :

Sposa regal, già la stagion ne viene, ec.

Lettera al duca, I, 353; a Ercole Rondinelli, If, 36.

51 Numeri 123, 124.

<sup>5</sup>
<sup>8</sup> Numeri 129, 130, 131, e 133,

33 Lettere, 1, 314.

54 Rosini, Saggio sugli amori, cc., a pag. 93,

<sup>35</sup> Lettere, 1, 212.— Il Rosini impuguio che il Tisso componesse rime e lettere a richiesta di altri. Ma il Cavedoni ne recò vari esempi, contro ai quali non è da ripetere. (Cavedoni. Apologia dette varie lezioni delle Rime, cc.)

56 Cost seriveva Torquato di se stesso: « Voi che poneste si grande « studio nel cercare gli amori mici, ilovevate avverifre, che questo « vago sonetto fu seritto da me molto giovano, anzi ancora fan-« ciullo. »

37 a lo visita in Ferrara quell'imponente cistello degli Estensi, e sin ventuson mostrati alcuni specchi anticchiati a sièceo nelle prie d'una salotto, uno de' quali spis, o meglio riflette il halcone d'un opera posto gabinetto d'onde, è tradizione fra que osselhani, cadento cas sanimente lo sguardo del duca Alfonso, nu vedesse quell'atto concidentate de totata disgrazia inguencio à quell'ardene infelicissimo a poeta I a (Vinercai Sozzi, Illustrazionesi' vari argomenti relativi a Torquato Tasso, occ. » Bergano, Mazzoleni, 1844; in-8.

Tama Alonso era cosl geloso dei Medici, che nello spazio dipocho ora cacció di Ferrar si la podre Panigarosa, da ulu chiamato per caodilutarre, al vescoro Loone ed inalzato al grado di consigliere segreto, solo perchè seppe che si maneggiava col cardinale de Medici per ottuene il vescovado di Ferrara dopo la morte del Leone medicimo. (Tiraboschi, Storia della Letteratura inteinaa, VIII. 3

19 Sono le lettere 123 e 124.

60 Lettere, II, 23.

61 Lettere, I, 314. Ed è il Mosti lodato poi: II, 23.

<sup>63</sup> Vedasi Jojuscolo: Della pripione di Turquato Tano, Lettera della marchea Ginerra Canonici Fachini alsigno Giorana il Monti. (Estrata dal Giornale Arcadico; quaderno del dicumbre 1827, il 8°, in pag. 42. — Valver, Yogapa estoriojue, teltrariare et altique en Ilalie; ec.: Bruxelles; 1845; firre VII. chap. 14: e Curionici et Anacodos indiemes etc.; Bruxelles; 1835. [20]. XX: De la princo.

NOTE XXXV

de la folie et des amours du Tasse. Ambedue riferiscono i versi del Byron nella loro originale grafia:

> La le Tasse brul d'un flame fatal Expiant dans les fers sa glotre et son amur Quand il va recevoir la pabn trionfal Descand au norr serur.

BYROW.

Felicemente il professore Giuseppe Arcangeli dettava i seguenti versi nel visitare quella medesima stanza :

> Qui sette anni menò vita di pianto Il gran Cantor del glorioso acquisto: Niuna ebbe colpa; o quella ebbe soltanto Di aver, cantando, immortalato un tristo.

63 Io riporto questa iscrizione tal quale venne stampata dal signor conte Vimercati Sozzi nell' opuscolo citato alla nota 57.

Rispettate o posteri la celebrità di questa stanza

Torqueto Tasso
infermo più di tristezza che di delirio
detenuto dimorò auni vu mesi xr
scrisse versi e prose
e fu rimesso in libertà
al istanza della città di Bergamo,
nel giorno vu lugito maxxxvin.

64 Canonici Fachini, op. cit., pag. 3.

<sup>42</sup> Canoniel Fachini, op. cil., pag. 32. L'Autrice visitò la carcer del Taso il Siciembre 1827, accompagniata i dall'ingegone professor Giovanni Tosi, da Michele Piovani portinaio dello Spedale, e dal muratore Autonio Roadina. Il suo opuscolo pol, ha uta tavoli incisa che rappresenta la Lomografia ed anadoghe ortografie della carcere di Torquato Tasso, coli ringresso alla medesima, situata nell'interno della fabbrica dello Spedale del SS. Carlo ed Anna in Ferrara.

66 Valery, opere citate, pag. 188 e 231.

67 Lettere, L. pag. 293, nota 2.

<sup>68</sup> Valery, opero citate: « J'eus occasion de consulter à ce sujet « quelques hommes instruits de Ferrare, et j'appris que pas un d'eux « ne croyait à cette tradition contredite par les faits historiques et « l'eramen des lieux. »

<sup>69</sup> Il Manso però ( Vita, pag. 103 ) non concede neppur questa prima reclusione più angusta, dicendo che il duea «gii fece assegnare ota time et agiatissime stanze in Sant' Anna, e tutto ciò ch'a ricoverare a la salute poteva fargii mestiere o giovamento. » Nol crede il Rosini

( Saggio sugli Amori, ec., pag. 81); e crede che il Manso fosse consigliato dalla paura a scrivere in tali termini. Non ha pensato però il Rosini, che vi era una via di mezzo molto prudente, il tacere: senza ricorrere a una vile e bugiarda adulazione. Ed è pur da osservare, che. la Vita del Manso non comparve che parecchi anni dopo la morted'Alfonso, l'anno 1621, pe'torchi del Deuchino, quando il pericolo era passato. - Ammessa però la testimonianza del Manso, rimane sempre a vedere come potesse chiamarsi agiatissima l'abitazione d'nno spedale dove si racchiudevano gli uomini senza senno, che facevano rumori di ogni sorte : cd è pur da notare che l' Olivi (Manoscritto della Biblioteca di Ferrara, tom. II, 313, an. 1748) dice che prima del 1748 le sale dell'ospedale di Sant'Anna somigliavano uno stallo ed una spelonca. (Canonici, op. cit., pag. 37.) - Alla signora Canonici Fachini (nè a lei soltanto) fece molto senso la parola prigione e prigionia, che il Tasso adopera parlando dei primi tempi della sua detenzione: ma basta osservare l'uso generico di tali vocaboli, per cul può chiamarsi prigione la propria casa, quando a chi l'abita sia vietato l'uscirne a piacere.

Nosti era stato scolare dell' Ariosto. (Vedi Serassi, Vita, II, 39, nota 1.)

71 Serassi, Vita, 11, 40. — Lettere, I, 293; e vedansi le lettere a lui scritte da Torquato.

18 Lettera a Scipione Gonzaga, del 2 settembre 1580; nº 135.

73 Credette il conte Vimercati Sozzi di aver trovato un ritratto del Tasso, dipinto nell'anno suo quarantesimo (come dice una iscrizione attorno), quinto della prigionia, e che veramente ce lo raffigurerebhe squallido e smunto. « L'effigie, nella stessa dimensione che a voi « la presento, è trattata maestrevolmente all' olio sul rame.... La nu-« dità del suo capo , la negligenza dell'abito suo a collo scamiciato , « con semplice sopraveste guernita di pelo, ne fa edotti del già lungo « suo patire, e della stagione in cul fu ritratto, cioè nell'inverso del « 1584 ec. ec. Sull'assicella posta a rovescio del ritratto stesso trovaj a scritto un sonetto.... che ora penso far cosa grata rendendolo di « pubblica ragione, ec. » E dopo varie congetture, soggiunge: « Certo « è solo che in proprietà venne di qualche ben sventurato poeta devoto « al genio di Torquato; che ben lo dimostrano quei mesti versi, Sento le a pene mie farsi più dure ec. A tergo della cornice così sta scritto: · Torquato Tasso si pretende nato gli 11 marzo 1544. - Giovane ni Crivelli grande amatore di poesia lo pretende nato li 10 apri-« le mille544. Questo nome è forse di famiglia milanese? Sarebbe egli « stesso l'autore del sonetto ? Questo è ciò che pel comune fato cui « soggiacciono, e per cui circolano le cose, resta per ora nel miste-« ro. » La litografia di questo medaglioneino, che il signor conte ha premessa al suo opuscolo da me citato nella nota 57, non basta a farci

NOTE

risolvere sull'antichità c autenticità di questo ritratto. Pittori lo visitarono in Sant'Anna; non però si a che nessuno lo ritraesse. Mi tutto può essere, intanto leverò di pena il signor conte circa al sonetto, faceudoi sspere che ò opera di Francesco Beneletti cortonese, e che si legge a paz, 2 il delis suo d'arzione per l'anniversario della nascita di Torquato Tusso. Firenze, alla tipografia all'insegna dell'ancora, 1816; in 8%, di ngs. 211.

74 Nel bellissimo sonetto a Scipione Gonzaga, che incomincia:

### Scipio, o pietade è morta od è bandita.

<sup>23</sup> Vedansi le date delle lettere; alcune dalle stanze di Sant'Anna, e molte di Ferrara. Lettera 300: « Il serenissimo signor duca non ami tiene in alcuna sua prigione, ma ne lo spedale di Sant'Anna, dove i frati e i preti posson visitarmi a voglia loro, nè sono impediti di a farmi gioramento. »

76 Sonetto ad Alfonso:

Me, novello Ission, rapido aggira La ruota di fortuna....

O magasaimo Alfonso, a me si muti Non sol prigion ma stato; e se mia sorte Rotar più vuole, intorno a voi mi rote.

17 Orazio Urbani, agente a Ferrara, con suo spaccio del 28 di febbraio 1838-83: « Suole i signor duca (Alfonso) alle volte partare con assai largo circuito, di belle partole, dalle quali spesso, o sia per la « molta perfetion loro, o perl'imperfetione dell'auditore, par che non « si possa cavarne conclusione nè costrutto. » (Archivio Medicoo, fil-2x xxxxx).



# LE LETTERE DI TORQUATO TASSO

## LA CORTE DI MANTOVA (1586-1587)

- 1586, 14 luglio. Torquato giunge a Mantova col principe Vincenzo Gonzaga. Vi è cortesemente ricevuto; e da quella città scrive ai parenti e agli amici la nuova della sua liberazione.
- Yuol correggere ed accrescere il suo poema: ma infanto pensa di pubblicarne uno di suo padre, initiolate, il Etoridante; la cui favola non era veramente che un episodio dell' Amadigi, albellito però ed ampilato in guisa, che veniva a formare da sè un vago e dilettoso poema. 1
- agosto. Va per qualche giorno a Marmiruolo col principe di Mantova. Quivi è visitato da Antopio Belfa Negrini, uomo di lettere, e per lo duca di Modena vicario a Piubega. <sup>2</sup>
- Prega diversi amici e padroni suoi di Ferrara a recuperargli alcune casse ed una valigia lasciala in Sant' Anna.
- 46 di agosto. Ringrazia la granduchessa di Toscana del dono di alquanti scudi.
  - Corregge i suoi dialoghi.
  - 9 di settembre. È in Guastalla.,
- 20 settembre. Risponde con lunga lettera a Giulio Giordani pesarese, segretario e consigliere di Francesco Maria della Rovere duca
- 1 Serasi, Fita di Uroquato Taton, II, 150. Bernardo avealo comisciato II di 15 di soccuentre 1633, come strue notato nel fivostepito del manoscritto originale, che ni conservara presso Apostolo Zego. (Sepheni, Fita di Bernardo Tatono, premessa al volume primo delle un Estierce stampies in Fadora dal Consino). Da una lettera di Bernardio a Torquato, de' 14 dicembre 1553, si rileva che fu neo pensiero di spartito in presisguativo canti, (Serasi, Ville, II, 150, noto 1-).
- Serani, II, 158. Credo però che questo hiografe eri sell'ausepare illavisità ed Belf. Negria la primarga del 1587. Da sari luoghi si rileva che Torquata sadò più volte a passar, qualche giaroo in Marmiruolo; e le date prime lettere al Belf. Negriai sono extrumente suteroi alla primavera dell'87; perchè altre, indivinantegli certamente dupo di quelle, has la data del norembre 1586.

d'Urbino, che da jarte di quel signore aveagli proposto a sciogliere un questo politico, e a dre la sua opisione sopra una risposta già da-tane dallo Sperone. Il quesito era: Qual sia migliore, la Republica o il Principolo, che vogliam divio, perfetto e non durabile, o il propretto, che vogliam divio, perfetto e non durabile, o il mone perfetto, che possa iungamente conservorsi. E la risposta dello Spero e non dat lempo si deve misurare la nostra (clictida; e chi egit avrebbe anzi folto vivere un sol giorno come uno mo, che ecnto anni como brudo, come sterpo no casso.

1586. Nell' autunno spera di andar a Firenze con il principe Vincenzio Gonzaga; ma questi va senza di lui. 1

— ottobre. Al trattato del Secretario, già composto per compiacere a Torquato Rangone, ne aggiunge un altro indirizzato ad Antonio Costantini; e a lui manda il primo e il secondo perchè gli faccia stampare.

- novembre. Riceve una parte delle robbe lasciate nello spedale di Sant' Anna.

— Invitato dalla principessa di Mantova, riprende a compor la tragedia, e la compie a primi del dicembre, intitolandola non più Galeallo re di Norvegia, \* ma Torrismondo re de Goti. Poi ne la far delle copie agli anici; e la dà al principe Viocenzo, al patriarca Gonzaga, e ad altri pure la mostra. 4

 dicembre. Si comincia la stampa del Floridante, al quale fa gli argomenti l'amico suo Costantini.

 Vorrebbe che fra i nuovi cardinali fosse Scipione Gonzaga; e si duole di vederlo per questa volta escluso.

- Sul finire dell'anno gli giunge il ritratto del padre, rimasto con altre sue masserizie in Ferrara.

1587, 15 gennaio. Manda al Costantini la lettera che avea scritta a Dorotea Geremia, per sua consolazione nella morte del manto Camillo Albizi, ambasciatore di Toscana alla corte di Ferrara.

- Raccoglie le sue Lettere, con animo di stamparle.

1 Lettera del 17 luglio 1587, a Scipione Gonzaga.

2 Vennero in luce nell'anno seguente, con questo titolo: Il Secretario del signor Torquato Tasso, diviso in due parti, con alcune Rime nuove del medesimo. In Ferrara per Vittorio Baldini, 1587.

3 Vedi il primo volume di queste Lettere, a pag. 25. 4 Musio Manfredi peraltro, in data del 5 aprile 1587, scriveve a don Fer-

4 Musio Musifiedi peraltro, in chita del 5 aprile 1059, reirrera don Firparte Gonnage; al L'avvino che il Tano è emegre meco, sè vuole a partite e versuo ch'io vegga la sus tragedu; a l'ha mostrata a intto il resto del a mondo, e no lo dice a lettera di clombara. E pore egli ha la mis, perc ataugii dal sispor Carlo Gonnaga, ha più di tra mesi; se egli poò cura c della mais. Vedete homare d'unomo ? (Vedi la Lettera del padre Affo al Serani, del 31 fabbrio 1755; pubblicata del cavalier Angelo Perana sella sua Fista dell'Agle, per. 59(5-6). 1587. Si gode il carnovale lieto di Mantova, e in mezzo a quelle gentildonne sente rinascer affetti non ignoti al suo cuore.

— 20 febbrsio. In data di questo giorno, Vittorio Baldini, librajo ferrarese, dedica Il rimamente delle rime nuove del signor Torqualo Tasso, al molto illustre signore il signor Gio. Galeazzo Rossi cavatiere. In Ferrara, 1387. In-12, di pag. 84.

— Tra il febbraio ed il marzo sono pubblicati, a suo dispetto, i Discorsi dell'Arte poetica, col Primo tibro delle Lettere così dette Poetiche, \* Giovan Battista Licino gli dedica a Scipione Gonzaga, \*

— Torquato scontento della stampa, e di non poter ricavarc dalle stampe verun frutto, biasima il Licino, e si pone a rifare i Discorsi dell'Arte poetica.

- -24 marzo. E il Licino intanto, con la data di questo giorno, dedica a Paolo Griflo la quinta e sesta parte dei componimenti di Torquato, col titolo Gioie di rime e prose nuovamente poste in luce. 3 Il Vassalini libralo così vi parla a'Lettori : « Il veder ogni giorno , stu-« diosi lettori, esser stampate delle rime del signor Torquato Tasso la-« cerate e guaste, aviluppate con quelle d'altri autori, toglieudo loro « gran parte della sua riputazione , per non esser tolte dal suo vero o-« riginale: ed essendo stato favorito da molti virtuosi (appresso de quali « ve n' erano gran quantità) di contentarsi di darmele perch'io le do-« ni al mondo, iodando la buona intenzione che jo ho sempre auta ver-« so un così onorato poeta, e verso voi; verso lui, non potendo pa-« tire che le sue giovevoli fatiche restassero nelle tenebre; e verso voi, « perchè aveste a godere di così dolci frutti: volontieri io ve le dono-« E si sono anco contentati di darmi non solo quelle che avevano ap-« presso di loro, ma anco a procurarne dell'altre, dove ch'io ne ho « messo insieme e la quinta e la sesta Parte, le quali avanzeranno di « gran lunga e la terza e la quarta, che già jo stampaj; che leggen-« dole confessarete ch' cra grandissimo male, che il fiore delle fatiche « del signor Tasso (come son queste dottissime rime, e questi dottis-« simi dialoghi 4) restassero sepolte : sì come restava anco certi Discor -« si dell' Arte poctica, che nel medesimo tempo ch'io ho stampate que-
- I Ia Vecezia, ad instanza di Giulio Vassalini libraro a Ferrara, 1587. Vedi il volume I di queste *Lettere*, a pag. XXIII e seg.
- 2 Dal Gonzaga avez avuti questi Discorsi l'editore, come si rileva dalla dedicatorsa e dalle parole di Giulio Vassalini d' lettori.
  - 3 In Venezia, ad instanza di Giulio Vassalini, 1587.
- 4 I diskphi e discori compresi in questa relumento delle ficise soco: Les Consultata, corre de la Paccisi cossoma Il Marigillo, corre de la Corte-La Malza, corre de l'Amore Il Farna cecando, corre de la Nobilita-Corputo (il sodava intúries de consultata de la Nobilita-Corputo (il sodava intúries corregeodo nel giupo; dioché lo questa simpa sificiata del Licino venore correttionies.

« ste rime, ho stampato, ec. » Così era tradito il povero Torquato, e ingannato il pubblico dall'avara impudenza dei librai.

1887. L'ultimo di marzo, ringrazia l'Accademico Sfregisto che gli avea violuto delicare la Corona di fervo e di veneno, ed altre rime dell' Accademico Sfregiato nella morte d' pipolita Posserotti. L' At signor Torquato Tasso. In Bologna, per Alessandro Benacci, 1887, in-4.

— Nella quaresima si dà allo studio de'Santi Padri, e specialmente di sant'Agostino; e clò fa per non andare (com' egli dice) al buio nel cammin della vita, e per correggere le sue opere. 2

- aprile. Aspetta sempre da Ferrara alcune sue scritture elibri postillati.

— In primavera è sorpreso dalla febbre, <sup>a</sup> che gl'impedisce di audare a Sassuolo presso il principe Pio. Sul finir d'aprile, passa alcuni giorni a Marmiruolo.

- maggio. Dopo di aver passati alcuni giorni a Marmiruolo, si pone dintorno alle sue rime.

 Il suo nipote Alessandro, già allogato per paggio con Odoardo Farnese, passa in Candia.

— La granduchessa di Toscana gli manda a donare una coppa d'argento; e il Baldini libraio gliela trattiene lungamente in Ferrara.

— giugoo. Il principe Vincenzio Gouzaga gli promette di condurlo seco a Firenze: ma n'è poi impedito dal viaggio d'Ispruch presso la corte imperiale.

- Gli è data licenza di recarsi a Bergamo a riveder la patria de'suoi, e i parenti: visita lungamente desiderata e sospirata invano.

— Iuglio. Per opera dei Grillo e degli Spinola è invitato a leggere. l'etica e la poetica d'Aristotele nell'Accadentia di Genova, con quattocento scudi d'oro di provvisione ferma, e con isperanza di altrettanti straordinari.

— Verso la metà di luglio risponde a Bartolommeo Alla Torre, che a uome ancora degli altri presidenti dell' Accademia, Niccolò Spinola e Niccolò Giustiniano, avealo invitato alla cattedra di Genova; ed accetta.

- 17 luglio. Antonio Costantini arriva in Mantova con il Flori-

I Ippoliti Panerotti, giorine bologones, fa despitata il 3 di gennio del 1887, col no annatue di nome Lodovico, per aver ucciun col velnos il proprio marito. I feditore clice, che il poeta fa mono a comporre queste rime da bano zelo, vedendola andar al tremendo supplicio del suo errore ecol interpolamente e con tanta aostanza, che aserbos testa bastente a fur stapir tutto il mondo, e a spetrare ad averle piede i più indiarti cuori.

I Letter del 25 di marco 1892, od Antenio Costunijah.

3 Serassi, Vita, II, 157 e 158.

1587. Per la fiera di Bargamo desidera di trovarsi in quella città : e Giovan Battista Licino viene a prenderlo con la carrozza del cavalier Tasso, 2

- Primi d'agosto: è in Bergamo. 3

#### 600 A Cornelia Tasso. — Sorrento.

lo son libero, per grazia del serenissimo signor principe di Mantova: e benchè la fortuna m'abbia privato di tutti i suoi beni, non ha potuto privarmi di quelli de la natura. Onde se mai vi rallegraste ch'io vi fossi fratello, ora non devreste dolervene; o dolervi solamente de'miei infortunii, i quali sono stati vari e grandi , e lungo tempo mi hanno tenuto soggetto a varie infelicità: omai devrebbono aver fine. E sarebbe stata maggior felicità la mia, se dopo tanti anni io v'avessi potuto far qualche piacere o qualche giovamento: ma dopo questo, non è cosa ch' io più desideri , che di riceverlo da voi. Scrivetemi spesso , e datemiaviso di voi, del marito e de' figliuoli. La partita di Antonino 4 mi

Il Floridante del signor Bernardo Tasso, al serenissimo signore il signor Guglielmo Gonzaga duca di Mantova ec., con gli argumenti a ciascun canto del signor Antonio Costantini, nuovamente stampato. In Bologna, per Alessandro Benacci, 1587, in-4 .-- Mantova, Ossana, 1587:-- Bologua, Rossi, 1587.

<sup>2</sup> Serassi, Vita, II, 162.

<sup>3</sup> Il Serassi, tauto nella prima quanto nella seconda edizione della sua Vita, dice che Torquato arrivo a Bergamo verso la fine di luglio. Il padre Afso, scontento che il biograso non gliel mostrarse in cammino, « Io credo « (gli scriveva nella lettera citata alla nota 4 della pagina 2 ) di vedarlo nel « luglio arrivato sul lago a visitar don Ferrante, trovando nelle liste delle apese « tali parole: 1587. 8 luglio, denati al signor Torquato Tasso, d'ordine di « Sua Eccellenza, ducatoni venti. » Non accade l'osservare che don Ferrante potes fare il dono dei venti ducatoni, sensa che il Tasso fosse andato a prenderli; ma basta a farci rigettare la congettura dell'Affo, il vedere che Torquato data per tutto il mese di luglio le sue lettere da Mantova; che manda a quel signore il Floridante con lettere del 34 di luglio, e che da Mantova ne'7 d'agosto (se non v'è errore) è scritta una lettera al Segni,

<sup>4</sup> Uno dei figli della Cornelia Tasso ne' Sersale.

# 604 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Sono in Mantova per favor ricevuto dal serenissimo signor principe: e mi ci potrei fermare con la sua grazia; perchè a nuno avrei più volentieri questo obligo, che a Sua Altezza; la quale, avendo cominciato, potrebbe fornire, e non lasciar c'altri edificasse su fondamenti ch'egli ha fatti. Ma in tutti i modi ho voluto salutar Vostra Signoria, parendomi c'ora, ch'io son mezzo libero, la sua buona volontà non possa aver alcuno impedimento. Se le pare, può supplicare il serenissimo signor duca di Ferrara, che si contenti ch'io viva in libertà: perchè vivo meno infelice, benchè non sia più sano. Il signor principe ha fatto molto: m'ha liberta, m'ha allogation, m'ha fatto vestire, mi fa servire, e potrebbe fare il resto: ma s'egli tardasse a farlo, prego Vostra Signoria che'l faccia subito. E stia sana in questi caldi. Di Mantova.

# 602 A Giovan Domenico Albano.,—Bergamo.

La lettera di Vostra Signoria m'e stata portata in buona occasione da rallegrarmi; perchè m'ha trovato in Mantova, libero da la prigione. Ho letta l'orazione che mi manda, ricca d'alcuni ornamenti che Vostra Signoria chiama gemme; ma piena di molte macchio d'imperfezioni, le quali i oho ecreato di nettare, come Vostra Signoria vedrà in altri fogli che le mando. E s'io fossi stato abondante de le ricchezze del parlare, e de 'tessori de l'ingegno, l'avrei arricchita ed illustrata maggiornete: ma io ne son così povero, che mi conviene andar riccrcando queste gemme preziose. Però Vostra Signoria mi perdoni, s'in questa occasione non lio potuto far altro. E s'avesse desiderato un sonetto in lode de l'oratore, bisognava che mi scrivesse il nonie; perchè, essendole io stato servitore così affezionato tanti anni, non posso mutarmi per adversità di fortuna. E ne le felicità sarò tenace del mio proponimento; se pur la misericordia di Nostro Signor Iddio mi concederà ch'io possa cliiamarini felice giamai. Ed à Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova.

# 603 A Scipione Gonzaga. - Roma.

Lo sono in Mantova desiderosissimo d'esser servitore di Vostra Signoria illustrissima in quel modo che sempre fui, non credendo in alcun nuovo modo di poterle esser più affezionato: e spero che continuando in me il desiderio di servirla, debba continuare in lei quel desiderio di favorirmi, che cominciò co'! principio de la conoscenza ch'ebbe di me, uè deve scemare mentre io da lei sarò conosciuto. So che può molto per se stessa, e molto più co' l favore del gran cardinal de' Medici . ' de la generosità del quale sarebbe degna opera, e corrispondente a quella di coloro de' quali rinnova il nome, il porre una volta lieto fine a' miei travagli. Nè voglio credere ch' egli ceda punto di grandezza d'animo a coloro i quali supera tanto di grandezza di fortuna; nè meno che non sia per corrispondere con alcun segno di benevolenza a l'ardentissimo desiderio, che io ho, d'onorare quanto più per me si potrà la sua serenissima e gloriosissima casa, ed in particolare la sua persona, a la quale ho sempre portata straordinaria affezione. E con questo a Vostra Signoria illustrissinia umilmente bacio le mani, supplicandola che in mio nome gli faccia umilissima riverenza. Di Mantova.

# 604 Al marchese Rodolfo Gonzaga.

lo non sono di tanto merito, che mi reputi degno de l'amicizia di Vostra Signoria illustrissima in quel modo ch' ella scrive. Laonde s' in questa parte è alcuna difidenza dal mio lato, è tutta mia imperfezione, e colpa de la natura e de la fortuna; e se da l'altro è alcuna fede, è fondata su la cortesia di Vostra Signoria illustrissima, ' per la quale io debbo assicurarmi di

Ferdinando, poi granduca di Toscana.

<sup>2</sup> Stampa Zucchi? di lei.

Sono in Mantova, come dee aver inteso, co'l serenissimo signor principe; e vi staró fin "che piacerà a Sua Altezza, dala quale spero tutte le grazie. E so gli intercessori fossero necessari, niuna intercessione mi devrebbe piacer più di quella di Vostra Signoria illustrissima, che l'è congiunta di tanta amicizia e di tanto parentado. A lei dunque mi raccomando; e la prego c'avendo fatta questa elezione di persona immeritevole, voglia darmi occasione di meritarla; acciochè, se i meriti non sono-preceduti, seguino almeno la sua cortesia, e quella del signor prencipe. Di Mantova.

### 605 Ad Antonio Costantini. - Ferrara. .

Questa mattina sono stato salutato in nome di Vostra Signoria, con gran mio piacere; perchè niuna cosa odo più volentieri che nuova de gli amici miei, fra quali è Vostra Signoria, e sarà, mentre le piace. Ho voluto dunque scriverle senzaindugio, perch' ella non dubiti di questa mia ferma deliberazione. Scrissi pochi dì sono al signor ambasciatore, \*e 'l pregai che mi facesse grazia di manlarmi il dono che tanto benignamente piacque a la granduclessa \*di farmi, accioch' io no paressi negligente in ringraziar Sua Altezza serenissima: e mi maraviglio di non averno avuto risposta. Ora prego Vostra Signoria che gliene dia ricordo, perch' io accresca l'obligo mio in questo nodo.

Darò ancora un altro fastidio a Vostra Signoria, perchè uno so a chi volgermi con maggior confidenza d'esser compiaciuto. Vorrei accrescere il mio poema, e fare alcune mutazioni; e fra l'altre, mutare il nome d'Idraote re di Damasco, e prenderne alcuno di quei re che son nominati ne l'istoria: ma non vorrei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stampa Zucchi, Ringrazio Vostra Signoria illustrissima.

<sup>2</sup> La stessa, in fino.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cammillo Albizi, ambasciatore della Corte di Toscana presso il duca di Ferrara.

<sup>4</sup> Bianca Cappello. Il dono era di scudi 25. Vedi il volume II, a pag. 425 e seg.

Norandino, o altro si fatto, celebre per molte istorie e molte favole; ma qualche nome più raro e meno udito. Laonde prego Vostra Signoria, che, oltre quello ch' ella medesima petrà fare per ajutarmi e favorirmi in questo particolare, voglia dirne una parola in mio nome a l'eccellentissimo signor don Cesare d' Este, ed al signor ambasciatore, accioché mandino a chiamare qualche ebreo levantino, e se n' informino minutamente. Signor mio, ho gran voglia che questo negozio damasceno mi riesca felicemente; però il raccomando a Vostra Signoria tanto teneramente, quanto posso: e sia sicuro che'l Tasso non è ingrato, nè poco ricordevole di chi gli fapiacere e servizio: e per niun' altra cagione mi spiace la mia fortuna, che per non avere occasione di mostrare a gli amici la buona volontà, e la moltagratitudine, ed insieme la costanza de l'animo. Vostra Signoria non voglia esser meno officiosa ne la mia lontananza, che ne la presenza : ed appresentandosele occasione di favorirmi co'l signor den Cesare e co'l signor ambasciatore, la prenda, come debbono gli amici.

Potrei fermarmi in Mantova molti giorni e mesi, perc'ogni ma delibierazione dipende da quella del signor prencipe. \*E mon dovendo la mia partita esser più presta, disiderarei che mi rimandasse il poema di mio padre, \*per memoria di quello ch'io debbo fare; acciochè Vostra Signoria mi favorisca, come nel mio partire di costà mi promisc. Viva felice, e mi tenga ne la grazia del signor ambasciatore. Di Mantova, il 23 di luglio del 1586.

## 606 Al cardinale Giovan Girolamo Albano. - Roma.

S'io sperava il favor e la grazia di Vostra Signoria illustrissima mentre era prigione; ora che son libero, mi paredi poterla

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il principe Vincenzio aveva preso Torquato come in prestito, e a Ferrara lo credevano di ritorno fra pochi giorni. Vedi la lettera dell'ambasciatore Albizi alla granduchessa; vol. II, pag. 426.

<sup>2</sup> Il Floridante, che Torquato crasi proposto di pubblicare, con una certa giunta di stanze.

sperar tanto più ragionevolmente, quanto a lei è più agevole di concederlami, ed a me di riceverla. La prego, ' dunque, che non consenta che la mia speranza sia stata vana. Io le sono servitor di molti anni, aflezionatissimo, devotissimo e sincerissimo: ei favori c'h oricevuti da lei, tutti sono dame attribuiti a bau cortesia; l'altre cose, a la mia fortuna. Laonde per l'avvenire ' miorrerò che sia tanta la mia costanza, quanta è la sua instabilità; acciochè Vostra Signoria illustrissima on abbia nuova cagione di riprendermi, o di stimarmi meno suo affezionato. E le bacio umilissimamente le mani. Di Mantova.

### 607 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Se la mia lontananza doveva cagionare tanto disiderio in Vostra Signoria, e tanta passion di corre, era meglio c'ambidue venissimo insieme in queste parti, e di qua prendessimo insieme risoluzione. Ma io ho trovata così bella stanza, e così libera, che non penso al partire; se 'l signor prencipe non mi conduce seco in altra parte. Però Vostra 'Signoria potrà eseguire quel che le commandò la serenissima granduchessa; perchè niu-na occasione potrebbe esser più oportuna. Io mi ricordo di tutti gli oblighi i quali ho con Vostra Signoria; però creda fermanente, che non mancherò di quel che debbo in cosa alcuna: e mi piace che la libertà mi potrà facilitare molte cose, a le quali m'era impedimento la prigionia.

Al padre don Angelo Grillo son tantoamico, quanto egli vuole; e saró sempre quanto egli vorrà: laonde se alcuna cosa potrò mai per suo beneficio, mi conoscerà gentil uomo. Spiacemi di non poter promettere cosa alcuna de gli altri, e poco dime stesso; ma pur è meglio essere scarso nel parole, chene fitti. Baci al signor ambasciator le mani; e viva lieta, ch' io farò quel ch' io posso per non esser maninconico, come soleva. Di Mantova, il 26 di luglio del 1586.

<sup>1</sup> La stampa Zucchi, supplico.

<sup>2</sup> La stessa, in avvenire.

#### Ad Antonio Costantini .- Ferrara. 608

Io credo di fermarmi a Mantova molto più di quello ch'io aven pensato: però prego Vostra Signoria che senza indugio voglia mandarmi quel dono, co'l quale a la serenissima granduchessa è piaciuto d' onorar la mia virtù ; acciochè non tardi più a risponderle, perch' in tutti i modi è necessario. Le mando una canzona in lode de la serenissima signora prencipessa di Mantova: \* e prego Vostra Signoria che mi avertisca, se ci fosse qualche errore de la mia negligenza; perch'è ufficio di vero amico. Se le parrà che la canzona lo meriti, petrà mandarla, ben ricopiata da miglior mano, in Toscana ed in Roma; chè me ne farà piacere.

Raccomando a Vostra Signoria di nuovo il negozio damasceno, \* che già le ho scritto, e significatole quanto mi preme : e quando ella avrà occasione di farmi sapere ciò che cotesti signori averanno operato, digito cœlum. 5 Bacio al signor ambasciator le mani, ed a lei parimente; e viva lieto. Di Mantova, il 2 di agosto del 1586.

#### 609 A don Angelo Grillo.

Rispondo a le due lettere di Vostra Paternità con una sola, per abbreviar questo negozio. Mi spiace che non voglia ch'io mi prometta di lei più del solito, perchè per l'adietro non ha fatto cosa alcuna per me, benchè abbia promesso molto : e pur co'l favor de' parenti poteva operar molto a la corte de l'imperatore; ed ora siamo in parte, dove Sua Maestà Cesarea può far grazia non che giustizia : ma non volendo Vostra Paternità far più del solito, non ho di che ringraziarla nè di che pregarla; e se vuol ch'io dissimuli, faccia che la dissimulazione mi

<sup>\*</sup> Comincia:

Fams, ch'i gloriosi nomi intorne

<sup>2</sup> Vedi la lettera del 23 di luglio. 3 Avrò toccato il ciel co' un dito.

L. DI T. - III.

A l'altra lettera, dove s'offerisce di sodisfare al miodesiderio, darò risposta non men libera: il mio desiderio è di quiete, e di non far nulla, e di far quel che mi piace solamente: eda questodesiderio molte cose sarebbon necessarie, de le quali trason privo. Se può recarlo ad effetto, n'avrò obbigo a Vostra Paterraità: se non può, o se non vuole, si contenti ch' ie le scriva liberamente.

Il sonetto al padre abbate il farò volentieri ; perch' eglitil merita, ed io debbo compiacervi in quel che posso. Simimente scriverò i altro a signor Stefano suo fratello, e risponderò a l'opposizioni: ma non volendo affaticarmi, o non potendo, cost come son mezzo tra frenetico e furioso, conviene ch'io differisca tutte le cose.

Al signor Paolosuo fratello ora non rispondo, per alcuni mici interessi. Io fo professione d'esser grato, e di non scordarmi de le grazie e de doni riceruti: però non dee dubitare ch in alcuna occasione dimostri altro auimo. Fra tanto, potendo pracciarmi risposta dal signor Antonio Costantini, con la quale aspetto trenta scudi, mi farà gran piacere, et adempirà uno de gli infiniti mici desideri; i quali non son però tutti danari, na tio vorrei averne se non per spendere onoratamente. La purga non è finita, però io non posso venire a San Benedetto. Se domanderanno grazia per me al serenissimo signor duca, mi obbigheranno tanto, quanto m' è cara la vita: se non possono, si ricordino di quello ch' io scrissi di Ferrara; perchè non ho mutattà oninione. E viva felice. Di Mantova.

# 610 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Mi rincresce molto di non poter venire questa fiera d'agosto a Ferrara, perchè sè niun'altra occasione mi ci tirasse, mi dovrebbe condur quella c'altre volte ho ricercata; io dico, di baciar le mani a l'eccellentissima signora dorma Virginia de' Medici: ma io ho diliberato di non partirni da' commandamenti del

signor prencipe, co'l quale spero far questo viaggio, e quel di Toscana: ma la cosa potrebbe andare in lungo assai più che non vorrei. Però prege Vostra Signoria che mi mandi que' danari ch' è piaciuto a la serenissima granduchessa di donarmi : perchè potrebbe forse avvenire c'a me convenisse di pagar la flera, e son rimaso con la borsa quasi vota. Mandai l'altro giorno a Vostra Signoria una conzona in lode de la signora prencipessa: dapoi ne ho fatta un' altra, la qual le manderò com' io abbia ricuperata la copia, se fra tanto non le sarà mandata dal padre don Angelo Grillo, o per altra strada. Non ho salutato ancora l'illustrissimo signor cardinale del Mondovi; ma non mancherò di farlo, perchè stimo la grazia e la protezione di Sua Signoria illustrissima quanto debbo.

Questa è una bellissima città, e degnac' un si mova mille miglia per vederla, non solo cinquanta, quanto a voi converrebbe di farne, se voleste venirci. Ben so io che voi siete occupatissimo ne i servigi del vostro prencipe; ' ma che sarebbe a la fine il fare questo poco salto, per vostra e per mia consolazione. una sol volta? Baciate le mani al signor ambasciatore : e voi vivete felice, e conservatemi ne la grazia vostra. Di Mantova, il 7 d'agosto del 1586.

#### Ad Angelo Grilla. 611

lo avrei voluto che Vostra Paternità rispondesse a quella parte de la mia lettera , a la quale non ha voluto dar risposta : non perch'ie avessi alcun soverchio interesse, ma perche aspettava quella grazia ch'è stata non solo dimandata da me, ma promessa da gli altri. E perche ancora sete a tempo di chiederla. non v'asselvo da l'obligo, nè mi scordo de le promesse.

Feci a Ferrara un sonetto al signor Stefano suo fratello, il quale non le mandai perchè non era a punto in quel soggetto che Vostra Signeria dimandava: ora glie le mando, non avendo ancor fatto l'altro. Perdoni a la mia negligenza, o più tosto abbia compassione de la maninconia, la quale vuol gran parte di

Il granduca di Toscana.

me. Il farò senza fallo con l'altro del padre abbate. Fra tanto legga questo, e dia ricapito a l'inchiusa; ' de la quale vorrei risposta, come de l'altre ch'io ho scritte al signor Antonio Costantini.

Se Vostra Paternità scrivera per via de'suoi padri al signor Giovan Battista de' Vincenzi, 'che mi mandi quelle robbe che lascia in elo spedale, glie n'avrò molt'obligo: la quale à avende eletta volontariamente l'amicizia d'un uomo poco amico de la fortuna, o più tosto molto nemico, non se ne dee pentire perincomiodo ch'ella n'abbia, o per ufficio che le convenga fare. Baci al padre abbate in mio nome le mani, e mi tenga in sua grazia; e se verrà a Mantova, mi porti qualche buona nuova. Di Mantova.

Venendo questa sera al convento d' Ogni Santi, 4 ho incontrato il signor duca di Mantova, e per la mia corta e debil vista non ho potuto pigliar risoluzione a tempo di fargli riverenza; però prego Vostra Paternità che scriva al signor Federico Cataneo, che m'introduca un di a Sua Altezza, o me ne dia occasione. Di Mantova, il 7 di agosto 1586.

# 612 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Se Vostra Signoria si duole de la mia lontananza, n' ha tagione, perch'io patisco incredibilmente, ed in molti modi per la sua. Piaccia a Dio di congiungerci una volta, quanto ci ha separati. Io mi fermerò in Mantova, perchè la stanza è bellissima, il signor prencipe cortesissimo, ed io spero di goderci tutta questa state, e questo verno ancora: però Vostra Signoria può mandare, se le pare, quel che mi scrive, e' I F loridante insieme; il quale ella potrà rivedere quando l'avrò finito di correggere, se pur se ne curerà.

La precedente diretta al Costantini.

<sup>2</sup> Vicenzi legge il Cochi — Questi era priore dello spedale di Sant'Anna quando il Tasso ne fu liberato.

S'intenda, Vostra Paternità.

<sup>4</sup> Luogo de'Benedettini.

Rispondo al signor ambasciatore: a l'altro piego darò poi risposta, perchè questa sera non ho tempo, non volendo perder l'ora d'andara a diporto. Piaccia a Nostro Signore ch'io possa mantepermi in questa vita. Mandai a Vostra Signoria una canzona in lode de la signora prencipessa: ne ho fatta un'altra, come le scrissi con l'altra mai ; e voleva mandarla, ma non è ricopiata: la manderò quest' altra settimana, con altre composizioni. Fra tantò, perchè questa mia non venga senza qualche cosa che possa darle gusto, le mando un madrigale, in cui è descritta una caccia amorosa. 'E le bacio le mani. Di Mantova, il 9 d'a-gosto del 1568.

## 613 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

leri scrissi a Vostra Signoria un'altra mia lettera, e fu mandata per via del padre don Angelo: ora avendo occasione d' un gentiliuomo fiorentino, grande amico ed alfezionato del nome suo, che se ne vien costà, detto il signor Carlo Giannini, " ho voluto di nuovo salutarla, e prendermi questo piacere di ragionar con lettere seco, poiche non posso di presenza, come soleva. Le fo saper di nuovo, ch' io sono per fermarmi in Mantova molti mesi; e però può mandare tutto quel ch' ella vuole. La canzona ch' io voleva mandarle, è per ancora rozza com' ella nacque, non avendola, per mancamento di scrittori, potuto far ricopiare, no irropiare la dim amano: ma fra due giorni senz' altro la manderó, accompagnata da alcune altre. Baci le mani al signor ambasciatore, e mi tenga in sua grazia. Di Mantova, il 10 di agosto 1586.

# 614 A don Angelo Grillo.

Io aspetto risposta de le lettere c'ho mandate al signor An-

<sup>2</sup> Comincia:

Ouesta vita è la selva: il verde, e l'ombre.

a « Il Salvini, nell'esemplare da lui posilliato, cancello le ultime dues lettere di questo cognome, volendo che si leggesse Gianni.

tonio Costantini, perchè avendomi egli da pagare trentuno ' scudi in nome de la serenissima granduchessa, vorrei che mi fossero sborsati senza indugio, accioch'io potessi conservar facilmente la riverenza ch'io porto a Sua Altezza, sapendo a quante strane risoluzioni può condurci il bisogno, che sia accompagnato da l'indegnità. Essendo dunque ella degnissima. dee esser contenta ch'io schivi tutte quelle cose che possono essere in qualche modo indegne. Fra tanto in questi caldi vivo come posso; e perchè la risoluzione del Costantino è data più tarda, che non sarebbe stato convenevole, mando a Vostra Paternità uno scritto del Vasallino libraro in Ferrara, nel quale. egli s'obliga di pagar venti ducati a chiunque glie le presenterà : e sottoscritto di mano del Cornia e del Licino, al quale io aveva dato tutte quelle composizioni, così di verso come di prosa, ch' io aveva fatte sino a quest'ora. Mi fece il Licino pagar sette ducati, molti mesi doppo il termine assegnato; gli altri non ho avuti, ben ch' io creda ch' egli possa aver speso per mio servizio uno scudo, o due al più. Ho bisogno che mi siano pagati gli altri oggi, o dimane, al più tardi; 3 e se fosse fatta qualche difficoltà nel pagar quello che si contiene ne lo scritto. quantunque non devesse esser fatta in medo alcuno, io obligo a Vestra Paternità la mia parola, che gli renderò a ciascuno che si contenterà di prestarmeli : e s'io non perdo la vita, non mancherò de la fede, la qual si dee osservare a'nemici ancora, massimamente in questo proposito, nel qual mi ricordo quella magnanima sentenza di Pirro: « Non cauponantes bellum gerimus, etc. » 4 Vostra Paternità mi perdoni s'io le do questa

Anche dopo molti mesi rammentava questi benedetti ducali. Altr sette ne ha dal Licino nel carnovate dell'87.

Cicerone, de Officiis, lib. I, cap. XII. - lmito il nostro Torquato quella

<sup>\*</sup> In altre lettere non si parla che di 25 e di 30.

\* Anche dopo molti mesi rammentava questi benedetti ducati. Altri

Il Cochi legge, ho bisogno che mi siano pagati gli altri oggi, o dimane, e gli altri al più tardi; le moderne, che mi siano pagati gli altri al più tardi: tutte male, a parer mio.
4 « Purrhi quidem de captivis reddendis illa præctara:

<sup>«</sup> Nes mi aurum posco, nec mi pretium dedoritis;

<sup>«</sup> Neo cauponantes bellum, sed belligerantes, etc. »

noia, che forse non-si conviene a la sua professione; ma non posso fare altro. Aspetto d'udire quel c'avranno operato le raccomandazioni e gli uffici de signori suoi parenti. E le bacio le mani, facendo le mie divote raccomandazioni al padre abbate. Dal vostro convento di Mantova.

# 615 A don Angelo Grillo.

Faccio quel che Vostra Paternità mi censiglia, perchè ho qualche cognizione del fratello del signor Fedirico Cataneo, il quale ai diletta de la poesia toscana, e scrive molte cose: ma io, sono stato con lui più negligente che non devera. Al padre abate nu sonetto sarà picciola dimostrazione de la molta affezione chi o le porte, e de l'osservanza, e de la riverenza; ma tutte cose voglinono principio. Ringrazio Vostra Paternità c'abbia mandate le lettere al Costantino; em i saranao care le risposte. Ieri le scrissi un' altra volta, e le mandai uno scritto del Vassalino, sottoscritto dal reverendo Licino: perchè mi conviene far qualche spesa; ne vorrei mancar de la mia parola a messer Francesco Osanna, dal quale ho compro alcuni lihri. Bacio le mani a Vostra Signoria ed al signor Giovan Francesco Facio. Di Mantova.

# 616 A don Angelo Grillo.

PregoVostra Paternità che si contenti di dar ricapito a l'inchiaso piego, e procurarne risposta con la solita cortesia. Aspetto l'ilbri, e spero che saranno mandati. Vorrei venire a San Benedetto: vorrei andare a Guastalla; ma questi benedetti-libri mi trattengono. Fate le mie divote raccomandazioni al padre abbate; e mettetemi ne la sua grazia, conservandomi ne la vostra. Di Mantova.

sentenza di Pirro, nel ventesimo della *Gerusalemme*, facendo dire al suo Goffredo:

Guerreggio in Asia enon vi cambio e merco-

# 617 A Scipione Gonzaga. - Roma.

Scrissi l'altro giorno a Vestra Signoria, subito ch' io fui artivato a Mautova: e benchè io mi senta alquanto meglio, che io non mi sentia nel partire; nondimeno niuna cosa desidero più, che le lettere di Vostra Signoria illustrissima. Io non pensava di baciar le mani al serenissimo signor duca di Mautova, e di chiederle grazia di venire a Roma, prima che Vostra Signoria illustrissima mi rispondesse: ma l'occasioni, in questo mezzo, possono esser molte; le quali io non voglio perdere: anzi mi pare più tosto di ricercarle, e di pregare il signor principe che m'introduca al signor duca suo padre. Io soglio veder Sua Altezza ogni mattima; onde non devrei dibitare d'impetrar questa grazia assai toste: ma se ci fusse alcuno impedimento, spero che potrò baciari la mano quando Vostra Signoria illustrissima si deneral di darmi risposta.

De l'altre cose non posso scriver largamente, nê tacer in tutto. Del signor Maurizio Cataneo non ho avuto risposta : si degni in mio nome farli sapere quel che forse non sa nê crede, nê saprê nê credera in eterno, senza il testimonio di Vostra Signoria illistetissima; io dico, che l'amo tenerissimamente, ce che l'reputo così singolar amico ne l'amicizia de gli eguali, come ella è in quella de gl'ineguali. E s'io uso questi termini con lei, spero di trovarne pietà, non che perdono, al fine.

Questa mattina ho uditi leggere in presenza del signor duca gli avisi di Roma; ma io desidero tutte le buone nuove da Vostra Signoria, o da messer Giorgio suo, il quale non mi scriverebbe bugia. Prego dunque Vostra Signoria illustrissima che gilele comandie i faccia riverenza in mio nome a l'illustrissimo signor cardinale de' Medici, ed a quel d' Este similmente; se pur non pensa d'impedir il mio viaggio di Roma, il quale deveu facilitare, accioch' io deliberassi d'esserli quel buon servitore che sempre di demostrata, e più liberamente, quanto ho avuo maggior libertà. Fra tanto vorrei che Vostra Signoria fosse giumandi del proposita del propositi delibera del propositi del propos

dice di tutte le differenze, e che l'aignor principe fosse condannato ne le spese, ed io ne l'onorar Sua Altezza quanto debbo: e non è cosa che faccia più volentieri, e più prontamente. Laonde non cederei con l'animo a'più veloci; benchè ne gli effetti sia tardo.

Non posso finire, perchè scrivo molto volentieri; ma in conclusione, aspetto che le cortesi lettere di Vostra Signoria illustrissima n' apportino tanto giovamento, quanta m'apportarono speranza. Al signor Pirro, e al signor Giulio Cesare, suoi fratelli, son devotissimo; e potendo andar a la Madre de le Grazie, come ho fatto voto quel di medesimo che fui cayato di prigione, bacierei le mani volentieri a l'uno ed a l'altro nel medesimo ltogo. Vostra Signoria illustrissima mi ami come soleva, Di Mantova.

# 618 A don Angelo Grillo.

Ho avute le risposte del Costantino, e del signor ambasciator di Toscana, il quale scrive a messer Girolamo Costa, che mi paghi alcuni danari per un dono fattomi da la serenissima granduchessa: credo chi egli si contenterà di pagarli. Stimo che Vostra Paternità a bello studio abbia mandato lo scritto al Costantino, per alleggerire di questo peso il Licino, il quale dovea riscoterii, acciochi io potessi pagar questi fibri, ed usar qualche cortesia ne le occasioni; la qual non può se non giovare.

La ringrazio che abbia fatte le mie raccomandazionial padre abbate, e che voglia condurmi a San Benedetto; ma non vorrei che fosse nel tempo che verranno i miei libri, se 'l padre don Salvatore non volesse prendersene la cura, e farli discaricare in Ognis Sonti: ma venga quando le pare, chè sempre la sua venuta mi porterà consolazione. Il reverendo Licino andrà a Roma: se Vostra Paternità n'avesse qualche aviso, me ne faccia parte. A l'altre lettere risponderò con maggior agio: ora ho voluto compiacere il padre don Salvatore, che voleva la risposta. Stia sana. Di Mantora.

## 619 Ad Aseanio Hori. - Mantova

Vestra Signoria ha usato mece doppia certesia; perchè mi mandò in Ferrara la sue novelle, ed era, oltra le novelle, m'ha donato i giuochi: e ne-l'une e ne gli aitri mi fatto conoscere il suo pronto ingegno, e'l suo leggiadro stile; acciochè io le abbia maggior obligo per questa cognizione, che per l'istesso dono. Le lodi che mi dà, sono soverchie: ma io le accetto da la sua cottesia; essendo ne l'amicizia meglio l'eccesso che'l difetto. Ele bacio le mani. Di corte.

# 620 A don Cesare da Este. - Ferrara

Io non ho così debil memoria, che mi scordi così tosto de gli oblighi e de favori ricevuti: però Vostra Eccellenza non doveva in questa parte incolaparmi; ma più tosto accusar se medesima, la qual non ha voluto ch' io abbia che ricordarmi; ma forse questo suo motto è stata una speranza puova, che mì ha voluto dare, de la sua grazia; e sapendo quanto di leggieri io soglia crederle, non si mara viglierà s'io comincio ad interessarmi un'altra volta ne la sua servità. Cominci dunque Vostra Eccellenza a favorirani di questa grazia ch'io le ho addimandata, d'alcune casse e d'una valigia ch'io lasciai ne lo spedale: a lei sarà facile il mandarmi ogni cosa, a me grato il riceverla.

Penso di ritornare a Ferrara; ma non vorrei ritornarci se non con tutte le grazie e con tutti i piaceri ch'io avessi mai, o pensassi d'averi. So che Vostra Eccellenza non volendo far violenza a la sua volontà, o a l'altrui, non vorrà costriager la mia, la qual tanti anni fa battaglia co'sensi, e sempre superain quel c'appartiene a la prosperità ed a la felicità di Vostra Eccellenza. Ma quando avrò mai pace? o quando potrò acquetare il pensiero? Non è tempo ancora, signor don Cesare? e quando sarà? Se questo carnevale, o questa primavera, avisatemene, acciò ch'io possa aspettarlo; se prima, arrivi con allegrezza

LETTERE DI TORQUATO TASSO -- (1586). inaspettata. In tutti i modi prego Vostra Eccellenza che sunplichi per me, che le sono tanto servitore, quanto posso. E baciò le mani al signor Alessandro. ' Di Mantova, il 14 d'agosto del 1586.

#### 691 A Cammillo Albizi. - Ferrara.

- Da messer Girolamo Costa m'è stato consegnato il cortese dono fattomi da la serenissima granduchessa, e da Vostra Signoria mandatomi a nome di Sua Altezza: laonde io ne ringrazio Vostra Signoria, come n'ho ringraziato lei con questa lettera ch'io le mando. Piaccia a Dio che questo dono m'assicuri tanto de la sua grazia, quanto l'avarizia di molti altri m'ha pieno di spavento; accioch' io possa godere con animo quieto de la sua liberalità. Non desidero niuna cosa più, che la tranquillità de l'animo nei corpo sano: però Vostra Signoria sa quanto può obligarmi; ed io ne la prego affettuosamente. E le bacio le mani. Di Mantova, il 14 d'agosto del 1586.

#### Ad Antonio Costantini. - Ferrara. 622

Ho avute lettere e danari, e ne ringrazio il signor ambasciatore e Vostra Signoria, la qual non si dee pentire d'avermi fatto questo piacere, ma continuar ne' medesimi offici, accioch' io le possa avere obligo da dovero. Mi rallegro che'! signor don Cesare m'abbia punto motteggiando, perchè m' ha dato ardire di scriverli con maggior libertà ch'io non averei fatto; però raccomando a Vostra Signoria la lettera; e la prego che ricordia Sua Eccellenza il negozio de lo smemoratissimo, che sono io.

lo le averei pagata la fiera, s'io fossi stato costl; ma in Mantova non ho veduto vestigio alcuno de la fiera che voi cercate : converrà ch' io la vada cercando, per uscir di debito; e la cercherò senza fallo. Ringrazio Vostra Signoria de l'avertimento che mi dà, ne lo scrivere a la granduchessa, perch'io debbo farlo, e cercare in questo modo la sua grazia. E vi bacio le mani. Di Mantova, il 15 di agosto del 1586.

Fratello di don Cesare .

# 623 A Bianca Cappello, granduchessa di Toscana.

Ringrazio Vostra Altezza del dono; ma non rispondo ala sua ultima lettera, perch'è passata l'occasione; ed io presipiù tosto quella de l'uscir di prigione, la qual non sarebbe tornata di legegieri. Ora io sono in Mantova, ed ho baciate le mani a la serensisma signora principessa, 'c on quello istesso desiderio che io ebbi sempre de la sus grazia, la qual stimo che non debba esser senza quella di Vostra Altezza. Però la suppico che nonsi a penta d'alcuna cortesia, o d'alcun favore, che m'abbia fatto per l'adietro, o pensato di fare; accioch' io possa conservar più facilmente l'alfezione e l'osservanza ch'io porto a l'una ed a l'altra. E mi giovi in ciò tanto la buona volontà, quanto ne l'altre cose m' ha portato utile l'ardire di supplicarla. Viva felice. Di Mantova, il 15 d'agosto del 1586.

# 624 A don Angelo Grillo.

Raccomando a Vostra Paternità questo piego, \*ch'io mando al segretario di Toscana in Ferrara, e la prego che me ne procuri presta risposta. Ho finita la purga, e verrò a vederla quando potrò: fra tanto son suo, come soglio. Di Marmiruolo.

Ho fatto il sonetto al signor suo fratello, ma non l'ho corretto ancora.

# 625 Adon Angelo Grillo.

Mi spiacque di non vi poter vedere inanzi a l'ultima vostra

\*La stampa Cochi, seguita poi dalle moderne, leggie così a questo longo: ed io ho presa più tosto quella de l'useir di prigione, la qual non sarebbe lornata di leggieri: e fra pochi giorni sarò in Mantova, dove bacerò le mani a la serenissima signora principessa, ec. E varia così la data: Di Ferrara, il do di tuglio del 1508. lo seguo l'autografo.

cosi la data: Di Ferrara, il 10 di tugito del 1586, lo seguo l'autografo.

2 Conteneva le lettere a don Cesare, all'Albizi, al Costantini, e alla granduchessa, che si leggono qui sopra.

partita di Mantova, perchè sarei venuto volentieri a la Madonna, " ove debbo andar senza fallo; ma posso indugiar sino a la festa di settembre. Vorrei anco venire a San Benedetto; perciochè non vi sono mai stato; e la vostra compagnia ne l'uno e ne l'altro luogo mi sarebbe gratissima. Raccomandai a Vostra Paternità un piego di lettere al Costantino, e quell'altri che prima gli aveva mandate: e perchè dentro vi sono composizioni, ne desidero risposta. Pergo Vostra Paternità che faccia le mie raccomandazioni al padre abbate, al quale son divotissimo figliuolo e servitore. E mi raccomandi ancoga a don Salvatore. E stia sana. Di Mantova, il 16 di agosto 1586.

## 626 A Curzio Ardizio. - Pesaro.

lo sono in Mantova tanto di Vostra Signorià, quanto ella non fu mio giamai, nè in questa città nè in altra. Però la saluto, e la prego che si ricordi più spesso di me, che non ha fatto per l'adietro. Aspetto il libro che io le dimandai, perchè in queste librerie non posso comprare o dimandare in credenza altro che quello che mi è mostrato. Baci in mio nome le mani a Sua Eccellenza, ed al signor Guidubaldo similmente; e sescrive al signor abbate, gli faccia le mie caldissime raccomandazioni li signor Carlo Zaccherino \* fu il primo che mi parlò di Vostra Signoria; ed ora gli raccomando questa lettera. Di Mantova, il 16 d'agosto del 1586.

# 627 A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Mi rallegro che Vostra Signoria abbiatrovato così buonoappoggio, come io avrei saputo desiderar incontro. È se delibera d'andare a Roma, potrebbe essere ch'io venissi di compagnia: e l'aviserò a tempo de la mia deliberazione, o di quella del se-

<sup>\*</sup> La Madonna delle Grazie, santuario fuor di Mantova a cui Torquato avea fatto voto di recarsi fin dal giorno che usci di Sant'Anna.

<sup>\* «</sup> Il cognome di questo signor Carlo a me resta inintelligibile. La 
prima lettera è dubbio se sia li o Z. » (Nota del Serassi.)

renissimo signor principe, da la quale dipende la mia: ma in questo mese così caldo non è tempo di parlar di lungo viaggio du omo che sia poco sano, com'io sono. Mi piace che mi diate aviso di monsignor Papio, e del signor Maurizio; al quale io seriasti inanzi la mia partita di Ferrara, ed ora continuo uel proponimento medesimo. Mi giova di credere chi duo dialoghi stampati, e dedicati a monsignor illastrissimo Gonzaga, m'apporteranno giovamento; però non lodo! rindugio: Non miar difficile quel ch'io proposi. Bacio le mani a'parenti ed a gliamici lontani e vicini; così a quelli a'quali sete uso di parlare, coma el jaltri a cui potete sorivere. State samo. Di Mantovo

# 628 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Non so qual cagione v'abbia (anto ritenuto, e possa ritenervi; perchè, s'io vo numerando i giorni ad uno ad uno. passa il
tempo che devevate passar per Mantova; dove io sperava che
deveste esser ritenuto alcun giorno da l'amor che mi portate: ed io voleva onorarvi; iusta mia possa. Pazienza: ano
vegnate, o non vegnate per questi caldi, scriveteni quel che
si faccia de' miei dialoghi; e particolarmente di que' duo, de
quali tante volte v'ho scritto; ne' quali pensava di farmi grato a
qualc'altro amico, e particolarmente al gentilissimo signor Maurizio Catanoc; come ch'io pensi di scrivera eluma altra conti questa materia: ma in tutto mi sarei compiacciuto di lassar vedere quel c'ho già scritto: e per replicarlo, egli mi par più di
mille annidi vedervi, e di bactari una volta.

Al signor Ercole Tasso in ono scrivo, n'e scriverò sino al vostro ritorno. Messer Francesco Osanna, come egli dice, è vostro amico: però devrebbe esser mio similmente; perch' io rimarrei molto sodisfatto de la sua conversazione. Pensava di fare stampare il libro del Floridante di mio padre; ed avrei avuto bisogno de l'opera vostra, e de la diligenza. In Bergomo non credo che siano chrei levantini; ma tornando in Ferrara, vorrei qualche informazione del regno di Damasco. Sed de his kactenus. Salttate gli amici, e i parenti; e scrivendo al sig. Maurizio , fategli le mie raccomandazioni. E vivete lieto. Di Mantova.

# 629 A Giovan Battista Licino, - Bergamo.

Non posso rispondere a Vostra Signeria cosa alcuna de la risoluzione del serenissimo signor principe di Mantova; perchè io non gliele chiederei, sinche non fossi andato a visitar la madonna de le Grazie, dove feci voto d'andar quel giorno che fui liberato; e mi rincresce che la tardanza mi potrà forse far perdere quella occasione che Vostra Signoria mi scrive : ma quest'altra non si dee tralasciare. Avrei volentieri aggiunte alcune cose a' dialoghi de la Nobiltà, e a quel de la Dignità, ed a quel de la Poesia toscana; 'e ve ne diedi aviso sin da Ferrara: e sono passati molti mesi, ne'quali facilissimamente avrei potuto rivedere tutte le mie composizioni: ma se n'e stampata la maggior parte, non veggo altro rimedio che'l ristamparle; e vorrei che voi prendeste questo carico, e particolarmente de' due primi, che m'importano; dove vorrei aggiunger alcune ragioni di san Tomaso de l'autorità del papa, e l'etimologia del cognome Catano, e qualche parola in lode del signor Maurizio nostro; perchè mi pare d'esser obligato a l'antica amorevolezza ch' è stata fra noi. Nè questa rammemorazione v' impedisce la dedicazione; la quale non potrebbe esser meglio collocata ch' in quell'illustrissimo e reverendissimo signore. Nel dialogo de la Peesia toscana non importano tante mutazioni: ma se lo stampatore volesse questo ancora ristampare per amor mio, mi farebbe piacere; e sarebbe picciolissimo incomodo.

Del negozio damasceno s non voglio dare aleuna noia a Vostra Signoria, essendo ella in Bergomo; ma se fosse stata in Ferrara, l'avrei astretta come io avessi potuto. La contentezza e l'onore che mi promette, è quasi disporato da met ese No-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questi tre dialogbi furono poi pubblicati dal Licino nel 1587. (Vedi il Sommario che precede a queste Lettere.)

<sup>2</sup> Cibè, Cataneo; seppur non è error di stampa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cioè l'informazione del regno di Damasco. Vedi la lettera precedente.

stro Signore per sua divina misericordia non m'aiuta, vivrò in questa disperazione.

Lunga stagion di tenebre vestito.

Vostra Signoria non mandi le scatole; ' perch'in questi gran caldi ho bisogno di cose che rinfreschino: nè prenda incommodo di viaggio senza mio pro. Volesse Iddio ch'io potessi quanto io vorrei e devrei potere: perchè Vostra Signoria non sarebbe dubbia ch'io non facessi gli effetti conformi a miei pensieri. Ho pregato Iddio continovamente per gli amiei miei, come è Vostra Signoria; e benchè mi potessero mancare tutte l'altre perfezioni, questa son certo che non mi manca. E le bacio le mani. Di Mantova.

# 630 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Io ho hisogno di consolazione; nè ricuserci di consolar altrui, a io fussi atto a questo ufficio, perciochè l' operazioni de la virtù sono scambievoli. Ma Vostra Signoria è prudentissima, e può consolarsi con la sua prudenza, non aspettando l'auto del tempo, che suol mitigar tutti i dolori: perciochè questa è medicina de gli animi volgari; ed a lei si conviene seguir l'esempio de' pochi e de' migliori: ed essendosi separata dal volgo con le sue composizioni, separarsi ancora con l'altezza dell'animo, e contentarsi di viver perpetuamente ne' suoi scritti, ne' quali ha poca forza la fortuna; ove da la sua malignità le valo corde. Valo corde sono le sue composizioni de la prole. "Ma io credo, be Vostra Signoria abbia de gli altri figliuoli; co' quali potrà confortarsi: così piaccia a nostro signore Dio di conservarglie-le. Ho fatto un sonetto in questa materia; il qual le mando. E le bacio le mani. Di camera.

# 631 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Mandai ieri una polizza a Vostra Signoria, e portai un so-

<sup>\*</sup> La stampa CV, scattole.

<sup>\*</sup> parola si legge nella Capurriana.

netto. ' Ora gliene mando un altro ne l'istessa materia. Vorrei che potesse servirle per consolazione, non sol per ricordo de la sua promessa, o de l'altrui. Encessario, non venendo risposta, che si mandi a Ferrara, o che io medesimo vada. Non vogliate ch'io torni ad imprigionarmi, perchè non so chi sarebe quell'amico che volesse rimaner in mia vece prigione. Ho vedute nuove opposizioni fattemi, 'a le quali non dubito di rispondere, ma dubitarei si o non rispondessi, di tuttele case che possono perturbarmi. Ma senza i miei libri, quantunque potessi, non debbo farlo. Però Vostra Signoria sia contenta di solicitar l'une e l'altro negozio: e le bacio le mani. Di camera.

## 632 Ad Ascanio Meri. - Mantova.

Ne l'ultimo sonetto ch'io ho mandato a Vostra Signoria è questo verso:

R de la imagin sua dolente impresso.

Vostra Signoria sia contenta di mutarlo in questo modo:

De la imagine sua dolente impresso. \*

Avrei bisogno di Sassone grammatico, e 4 di Olao Magno; e renderei l'uno e l'altro fra due o tre giorni. Se fusse qualche

Z Dei due sonetti sopra la morte di un ligliuoletto del Mori, uno solo se ne trova fra le Rime del signor Torquato Tusso nuovamente poste in luce; Venezla, ad istanza del Berichia, 1889; a carte 33. Comincia: Mirar due meste luci in deatro ascose.

<sup>a</sup> Quali fossero queste opposition? Potrebbero esserestate le Consideration di Carto Fioretti al Permo intorco a un Discorso di messer Giulio Ottonetti da Fanno sopra ad alcune dispute distra dila Gerusalem di Torquato Tusso, ec. la Firenze, per Antonio Patian. Con essa si volte rispondere al Discorso del signor Giulio Oslivia. 1000 del dire su Santidi, Sua Masselà, Sua Allezza, senas nominare il papa, L'imperatore, il principe. Con te difese della Gerusalemna tiberata del signor Torquato Zuso dall' opponitioni degli Accademici della Crusca. Al signor Giorgio Corno. In Ferrara, ad sitazza di Glulio Vassilini, 1586.

<sup>2</sup> E cosi fu stampata.

<sup>4</sup> Così par da leggere: le stampe, o.

28 LETTERE DI TORQUATO TASSO — (1586).
cortese gentiluomo che volesse prestarmeli, Vostra Signoria
gli faccia la sicurtà. E le bacio le mani. Di camera.

## 33 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Don Paolo m'ha portato il quinternello, ed io ho subito corretti i canti, e ripieno il vaeno, dove si può. Credo che l' padre don Angelo avrà mandata a Vostra Signoria un'altra mia canzona, similmente in lode de la signora prencipessa, la qualedevrebbe esser capitata in Toscana. Soglio comporre qualche volta sonetti o canzone o madrigali o altro, e gli scrivo in un libro. "Vostra Signoria gli vedrà in buona occasione.

A messer Vittorio "non rispondo, perch'egli dà troppo tardo, ricapito a le lettere: e quelle ch'egli mi mandò del signor ca-valiere Giovan Galeazzo Rossì, non erano più a proposito: risponderò nondimeno a Sua Signoria, benchò non bisogni. A lui, benchè fosse necessario, non scrivo; perchò mi parrebbe di scrivere in vano: ma prego Vostra Signoria che gli dimandi quell' Alessandro Afrodiseo sovra la Metafisica, tante volte promesso, e tante volte dovuto; e poi fareno amicizia, se gli pare. Jo son pure il buon Tasso, il caro Tasso, l'amorevol Tasso, e sono anche l'assassimato Tasso; massimamente da librarie cha gli stampatori, i quali non hanno discrezione: ma son risoluto che la cosa per l'avenire vada in un altro modo. Ringrazio Vostra Signoria de la sua cortesia; e bacio le mani al signore ambasciatore. Di Mantova; il 20 di agosto del 1586.

## 634 A Giovan Battista Cavallara.

Ho conosciuto che Vostra Signoria si ricorda di me, ben-

<sup>\*</sup> Questo libro potr-blue esseroil codice Chigiano, segnato di nº 2061, ericordato dal Sersais (Vifa, Iv, n) con questo libito. Rime di Tor-quabo Tasso; e con questo ricordo nella prima pagina: \* q Questo Rime, e di propria mano scritte dal signor Torquato Tasso, loro poeto, farmo e donate a me Camillo Abbioso di Bergamo dal signor Giovan Batistia \* Licino, di lugito del 1580.\* Ha gil argomenti a clascun componimento, co molte varia jetzoni e cassature.

<sup>9</sup> Il Baldini, libraio ferrarese.

ch'io abbia picciola cagione di raccordarmi di lei; perchè la sua gran dottrina non ha dato alcuno aiuto a la mia debil memoria. Me ne ricordo nondimeno, perchè le sue condizioni il meritano, le quali non hanno bisogno del testimonio del signor Ardicio: ma niuno altro me ne potrà far più certa fede: ma non basta il ricordarsene, ove l'uom non se ne ricordi con piacere, Prego dunque Vostra Eccellenza che voglia darmi qualche eccellentissimo rimedio contra l'oblivione, accioche il suo nome sia sicuro, con mille altre cose che solevano star nella mia memoria: e non dubiti di persuadere a' principi la liberalità; perchè non devrebbe rincrescer loro alcuna spesa per risanarmi. Credo che Vostra Eccellenza sappia le cagioni del mio umor maninconico; però me le raccomando. Io sono interessatissimo ne la servitù del signor principe serenissimo, e ne l'obligo che io ho a l'eccellentissimo signor don Ferrante. Laonde intendo di questi particolarmente, i quali si contenteranno di fornire tutto ciò che da gli altri è stato cominciato. E perchè il facciano più volentieri, Vostra Signoria faccia non solo l'ufficio di medico, ma quel d'oratore; perchè altrimenti indarno avcebbe. fatte tanto studio ne le belle lettere. Il signor Antonio Beffa Negrini, ' suo compare, darà minuto avviso a Vostra Signoria de l'infermità ch' io patisco. Mostri Vostra Signoria la sua eccellenza nel ridurmi a'primi termini facilmente. E viva lieta. Di Mantova.

## 635 A Vespasiano Gonzaga, duca di Sabbionetta.

Dove sono ambasciatori di Vostra Eccellenza, dovrebbe esser per me grazia, o chi la domandasse: perchò i, il quale ho ingiuriato molti principi con mio gran dispiacere, e quasi sforzato; onorai sempre Vostra Eccellenza volontariamente, e con mia somma sodisfazione. E se i miei nemici "le cedono in tutto l'altre cose, non dovrebbono valer o poter "s più nuocermi, che

L'avea in questi giorni conosciuto a Marmiruolo. Vedi il som-

<sup>2</sup> La Capurriana, nemici mici.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La stessa, poter o voler.

ella possa o voglia giovarmi, in Mantova massimamente: dove ' fui condotto dal signor principe, che volle più consolarmi de la sua presenza che de la sua grazia. Vorrei fermarmi in questa città, o andare a Roma, dove avea deliberato. Se a la sua magnanimità par soverchia la spesa d' un uomo ozioso ne lo studio, e studioso ne l'ozio, non le deve a parer soverchia l'altra di mandarmi al mio viaggio sicuramente; perchè in tutte l'altre narti d' Italia ho molti nemici per sua cagione, benchè forse senza sua colpa, ed in quella come ne l'altre; ma pur è patria comune. Supplico Vostra Eccellenza che non sdegni d'usar la sua autorità per salvarmi la vita, e per accrescere la comodità de' miei studi, e stabilir la quiete, ricordando al signor principe quel che si conviene a la sua grandezza ed a la mia infelicità, la quale nasce da lo stato de le cose presenti, e da la memoria de le passate. Sono, come io solea, poco sano, e poco amato da molti, o più tosto molto odiato; ed ho molte cagioni di lamentarmi del mondo, e di dolermi di me stesso; e maggiore di tutte l'altre è il torto che ho fatto a me medesimo ; nè voglio commettere di nuovo questo errore: nè volendo far questo s'io facessi de gli altri falli, 3 non troverebbono scusa o perdono o pietà, o rifugio almeno. Vagliami dunque tanto la protezione di Vostra Eccellenza, ch'io assicuri gli altri del biasimo, e me de la vita. E le bacio le mani. Di Mantova, il 28 d'agosto 4 1586.

## 636 A Vespasiano Gonzaga, duca di Sabbionetta.

lo sarei da tutti riputato di poco giudizio, se non mostrassi di stimar la grazia di Vostra Eccellenza; però la supplico che voglia farmene securo, acciech' io possa allegrarmene tra me stesso, e vantarmene con gli altri: e fra l'altre dimostrazioni o segni ch' io possa averne, saranno le sue raccomandazioni al signor principe di Mantova. Mando a Vostra Eccellenza un so-

La Capurriana, ore io.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La stessa, dee.

<sup>3.</sup> La stessa, fatti.

<sup>4</sup> La stessa aggiunge del.

netto ' picciolo affatto, nato di grande osservanza; ma l'animo occupato da vari pensieri non si può mostrar ne le cose esteriori come vorrebbe. Supplisca la grazia di Vostita Eccellenza dove mancano i miei versi, o la copia o la prontezza o l'artificio di farli. E le bacio le mani. Di Mantova, il 30 d'agosto del 1586.

## 637 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Io sono in Mantova alloggiato dal serenissimo signor principe, e servito da' suoi servitori, com' io medesimo avrei saputo eleggere : e nel rimanente accarezzato, come a Sua Altezza è piacciuto. Qui ci sono buone carni, buoni frutti, ottimo pane, vini piccanti, e raspanti, come piacevano a mio padre, e buoni pesci ancora, e salvaticine; e sopra tutto, buon'aria: ma forse in' Bergomo è migliore. Però fate ch' io v'abbia qualche obligo : sapete quel che desidero, e che m'avete promesso di fare. E bench' io doni a gli amici molte de le promesse fattemi, nondimeno alcune cerco di riscuotere : sì fatta è quella de'libri, che vorrei che ricuperaste, e quell'altra de' panni lini. De la stampa non so quel che si faccia, e'l saprei volentieri: e particolarmente vorrei che mi mandaste il dialogo de la Dignità, e quell' altro de la Nobiltà, non devendo voi passar tosto per Mantova. Ho gran volontà d'aver qualche rinfrescamento; laonde non vi ricordo a questi tempi le scatele " de' confetti. Baciate in mio nome le mani al signor Ercole Tasso, ed a la signora Lelia, sua sposa; e dite loro, che sono in parte dove s'usa gran cortesia. Però ci sto volentieri: ma non vorrei perder la speranza di riveder la patria. Al signor Cristoforo Tasso date l'inchiusa; e fate qualche cosa per mio giovamento, ora che la mia prigionia non v'impedisce. E state sano. Di Mantova.

x « Manda a Vespasiano un sonetto composto pel toson d'oro a lui « conferito; il quale così comincia:

« Mentre da l'Aquilone il vostro merto. »

(Lettera del padre Ireneo Affo a Pier Antonio Serassi.)

<sup>2</sup> La stampa CV, scattole.

## 638 Ad Aseanio Mori. - Mantova.

Di due cose ringrazio Vestra Signoria; l'una de la fode mostrata d'avere in me, co'i mandarmi le sue lettere; l'altra, del giovamento che m'ha fatto con si bella e si piacevol lezione: di che ancora le chiedo perdone; e prima, che si tardi gliele rimande; poi, c'abbia avuto ardire di cassare alcune cose, e di notarne alcune altre. Ultimamente la prego, che attribuisca oggi cosa al 'affezione de osservanzia chi ole prote; per la quale m'ho fatto lecito tutto quello che suode esser conceduto fra 'veri amici. Può de le sue composizioni far a suo modo, e de mici avertimenti ancora; perch'io non parlarei con altri: e può ancora ne le mie prendersi la medesima licenza. Le ricordo la propessa; e le bacio le mani. Di canera.

## 639 Ad Ascanio Mori. - Mentova.

Quanta è la debolezza de la mia memoria! Nel ringuraziar Vostra Signoria m'era scortato di renderlo grazie ' de l'ono-rata menzione che fa due volte di me ne le sue lettere: non perchè faccia picciola stima de le sue laudi; ma perchè quello che prima s'era fermato ne la mente, quasi ricoperto da acoso di l'altre cose che poi ho considerate, è stato l'ultimo ne l'usei in luce: non altarmente che soglia avvenir di quelle che sono conservate nel profondo d'alcun vaso o d'alcuna cosa. Ma comunque sia, la mia memoria è debilissima, e l'animo gratissimo: laonde fanno quasi un continuo contrasto in me, la natura è la fortuna. L'una mi persuade ad onorare gli amici di molto merito, com' è Vostra Signoria; l'altr mi sforza quasi a dimenticarmene: " perciochè la mia infermità è più difettode la mia fortuna, che mio. Ma pon consenta s' Vostra Signoria che per questa cagione io perda alcuna parte de la sua grazia,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La stampa Zucchi, di render le grazie che or le rendo.

<sup>2</sup> La stessa, dimenticargli.

<sup>3</sup> La stampa CV, consenti.

o di quella del screnissimo signor principe; e se'l signor Giovan Battista Cavallara troverà alcun rimedio a questa imperfezione, non sarà indaruo tirrovato, ne inutilmente adoperato. Egli è medico eccellentissimo, ' amico officiosissimo, e cortesissimo ed affabilissimo gentilioomo: talché posso sperare che mi giovi ' altrettanto la scienza, quanto l'amicizia. Ed a l'uno ed a l'altro bacio la mano. Di camera.

#### 640 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

. Io m'impaccio tanto malvoleutieri co'librari e stampatori, per li torti che m'hanno fatto in ogni tempo, per no odire assassiamenti, che mi son risoluto di pregar Vostra Signoria che voglia per l'avenire fier stampare tutte l'opere mie; perch'ella ha miglior fortuna , e potrà meglio guardarsi da l'ingordigia d'alcuni, e da l'indiscrezione: e mi sarebbe grato sopramodo ch'ella cominciasse dal Floridante; picciol poema di mio padre, ma vago e dilettevol molto, com'ella se

La canzona fu mandata al padre don Angelo; e poi in un altro piego una lettera a la gran duchessa. E se non fose mandata a buon ricapito, scriverò di nuovo a Sua Altezza, ringraziandola: ma non voglio presupporre che si trovi tanta negligonza, o tanta infedellà, in cosa c' agli altri importa poco, e molto a me. Ora scrivo un' altra lettera al signor don Cesare, dubbitando che siano smarrite le prime, ch' erano ne piegbi medesimi ch' io mandava al padre don Angelo; perch' io non aveva così spesso commodità di vederlo, stando molte miglia lontano di Mantova.

. La riugrazio de la diligente informazione che mi mandò di Damasco, <sup>5</sup> de la quale m'ero scordato di riscriverlè: e la prego che mi perdoni s'i ole paio pigro in servirla, perchè sono al solito poco disposto. Baci le mani in mio nome al signore ambasciatore: e se messer l'titorio si risolve a darle quel

La stampa Zucchi, eccellente.

<sup>2</sup> La stessa, che mi vi giovi.

<sup>3</sup> Vedi nelle lettere di n. 628 e 629 il negozio damasceno.

#### 641 A don Cesare da Este. - Ferrara.

E possibile che tutte le mie lettere si smarriscano, o tutte le vostre risposte? Io, sapendo quanto abbia nemica la fortuna. non avea voluto confidarle si caro pegno, ma l'avea dirizzate per la strada de' reverendi monaci di San Benedetto, fra' quali dovrebbe più tosto albergar la providenza che la temerità. Pregava Vostra Eccellenza di molte cose; parte de le quali sperava d'impetrare, parte era disperato d'ottenere : ma fra le sperate sono le tre casse e la valigia ch' io lasciai nel camerino, di cui chiedo la chiave al signor Giovan Battista de' Vincenzi. " Non consenta Vostra Eccellenza ch'io dimandi indarno cose di così poco valore, con tanta ragione, e con tanta instanza; ma mi faccia favore non solo di pregare il priore, \* che si contenti che sian mandate, ma di raccomandarle al padrone, accioche siano portate senza indugio; perch'io n'ho molto bisogno. Il ritratto di mio padre, quanto è men necessario, tanto mi sarà niù caro. Il Plinio non fu mandato mai.

Dicano che'l serenissimo signor principo a verra a Ferrara, andando a Fiorenza: vorrei venire anch'io, perchè volemieri vo per viaggio in questa bella stagione; ma, non avendo baciate le mani al signor duca nel mio partire, non so se uni sarà conceduto di farlo in questa occasione con la sua grazia: però vorrei starmene ritirato una sera o due in casa sua, o del signor ambasciatore, a acciochè non mi fosse impedito il viaggio: ma in tutti i modi la supplico che mandi i libri; perchè da Sana Altezza, in mezzo a tutte le disgrazie, mi fu conceduta grazia che io potessi tenerì e disporne a mio modo, come faceva; ed ora avendo consentito che me ne sia fatta alcun' altra, non dovrà.

<sup>\*</sup> Vedasi la lettera allo stesso don Cesare, de' 14 d'agosto.

<sup>2</sup> Il summentovato Vincenzi .- Il padrone dev'essere il duca.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vincenzo Gonzaga.

<sup>4</sup> Cammillo Albizi,

impedir questa, massimamente non avendole io data nuova occasione del contrario. Ed a Vostra Eccellenza bacio le mani. Di Mantova, il 2 di settembre del 1586.

## 642 Ad Alberto Parma. - Ferrara.

Ringrazio Vostra Signoria che tenga memoria di me, com'io la conservo di lei; e la ringrazio ancora di tutte le cose, ne lo quali pensa giovarmi: ma non posso prometterle la tragedia, i non essendo in mio potere quella parte che è fatta. Procuri Vostra Signoria che mi sia mandata la valigia, nela quale io la lasciai con altre mie scritture, acció ch'io possa darle fine. E poichè s' ha affibbiata la giornea, fa bene a non tenersi le mani a cintola. Mi rallegro d'ogni sua felicità; e le bacio le mani. Di Mantova, il 2 di settembre del 1586.

#### 643 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Ringrazio Vostra Signoria de l'officio che fa per me co'l serenissimo signor principe, ma intendo che Sua Altezza va a Fiorenza: però vorrei baciarle le mani prima che facesse queste viaggio. In quanto a l'Olao, nel libro medesimo è scritto il prezzo; che son quattro libre " di Genova e quattro soldi: pregandola che facesse rimaner contento quel gentiluomo, perchè'l libro m'è necessario per questa, e per un'altra tragedia, e per altre mie composizioni fatte e da fare. E ne compererei un altro , se non avessi fatto in questo alcuni segni ; i quali non averei fatti se non me ne avesse dato ardire il signor Bernardino; dicendomi, ch'egli sarebbe contento del cambio, per non dar fatica a me di leggerlo un' altra volta. Vostra Signoria mi avisi de la venuta de l'eccellentissimo Ebreo; e scriva al signor Cavallara, ch'io non prendo le sue pilole. E le bacio le mani, e al signor Olivo; del quale mi ricordo così spesso ogni sera, che non ho niun'altra maggior memoria. Di camera.

Il Torrismondo.

<sup>2</sup> Così la stampa CV: le moderne, tire.

#### 644. A Giovan Battista Cavallara.

Io uso il rimedio contra l'oblivione. Se tanto gioverà, quanto io credo, non sarà minore la mia gratitudine di quella di Vostra Eccellenza, benchè sia grandissima: ma se ne ha alcuno altromaraviglioso oltre questo, non voglia sdegnarsi di far miracolo in uomo di così depressa condizione, com'io sono; o quelli almeno che paiono miracoli, a chi non sa la cagione. Io non posso se non pregarla, lodarla, ed offerirle tutto quel ch'io posso, e quel ch'io sono. Aspetto l'altre pilole, che faranno forse maggiore effetto: e farò trarmi sangue da la fronte e dal naso, in quel modo che Vostra Signoria mi scrive. Mi spiace che'l suo parere non sia detto al serenissimo signor principe, ed al signor don Ferrante; perchè tutte le cose mi sarebbero più facili. Machi ha fatti gli altri buoni ufficii, potrà far questo ancora per mia salute. lo spero di andare di bene in meglio. Fra tanto di niuna cosa io sarò più ambizioso, che de la grazia di questi due signori generosissimi, e de la protezione lore, la quale io vorrei unire, non potendo divider me stesso più di quel che m'abbia fatto per lo adietro. E bacio a Vostra Signoria eccellentissima le mani. Di Mantova.

## 645 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Perchè Vostra Signoria è così cortese, che non vuol dar noia a chi è molto uso di sostenerla; ron le spiaccia ancora, che le sia data per brevespazio. Prego Vostra Signoria che faccia chi io sia sodisfatto in questo negozio de l'ibri interamente; perchi io bo ben conosciuto che può farlo: e son certo, che niun altro potrebbe più di leggieri farmi questo favore. Mi rincresce chei pentilomo, 'padrone del libro, non abbia volto i danari; perchè sonetti non estimo che prendesse volentieri in cambio. Ma facendo Vostra Signoria venir il libro, io pagherò quanto sarà costato. E pregherò altri miei amici che 'I faccian venire, accostato. E pregherò altri miei amici che 'I faccian venire, accostato. E pregherò altri miei amici che 'I faccian venire, accostato.

<sup>1</sup> II signor Bernardino ricordato nella precedente lettera al Mori.

ciochè quosto gentiluomo sia anch' egli sodisfatto. Ed a Vostra Signoria bacio le mani, Di Mantova.

## 646 A Ercole Coccapani. - Ferrara.

Non ho orima avuta occasione di salutare Vostra Signoria: ora che sono in Guastalla, ove si trova ancora il signor Diomede Borghesi, ' ho voluto rinovare in lei la memoria de' favori che m' ha fatti in altri tempi ; e pregarla che in questi, i quali cominciano a migliorare, mi sia egualmente cortese: acció ch'io possa ringraziarla de' buoni uffici. Supplicai questi giorni passati la serenissima signora duchessa, che mi facesse grazia a de le robbe mie ch'io lasciai in Sant' Anna, e particolarmente de'libri; 3 e debbo credere che mi sia conceduta di leggieri, s'alcuno il ricorderà a Sua Altezza. Prego Vostra Signoria che gliele ricordi, e mandi insieme l'altre cose a Mantova. Doveva fare una canzona; ma questo viaggio m' ha trattenuto: però supplico Sua Altezza che mi perdoni ; perch' io senza la solita negligenza, e senza la sua grazia, non potrei essereil Tasso. Dee sapere quanto mi sia spiaciuto di non averle potuto baciar le mani; e può credere ch'io non mancherò in alcuna occasione di mostrarle quanto io le sia servitore, e quanto desideroso che mi perdoni le colpe altrui, non che le mie medesime. Aspetterò risposta. Fra tanto cercherò darmi buon tempo, per questa stagione almeno. Ed a Vostra Signoria ed al signor suo padre 4 bacio le mani. Di Guastalla, il 9 di settembre 1586.

#### 647 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Io ho preso due volte de le pilole mandatemi da l'eccellentis-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Culto gentiluomo senese, altre volte ricordato nelle lottere del Nostro.

all Cochi, grazie.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Non trovo lettere di questi tempi scritte alla duchessa di Ferrara. Una de'29 di novembre di quest'anno, a quell'Altezza, parla appunto delle robe lasciate in Sant'Anna.

<sup>4</sup> Guido, fattor generale del duca di Ferrara.

simo signor Cavallara, per ricuperar la memoria; e mi ricorderò perpetuamente del beneficio chen'avròricevuto. De l'ebreo non ho poi inteso cosa alcuna; e'l signor Leone deverebbe pur persuaderlo a mostrar la sua eccellenzia in un soggetto quale io sono. Sono passati gli otto anni ch'io sono infermo, e presto(s' io non m'inganno) sarà compiuto il nono. Ma questi 'ultimi quattro anni mi s'accrebbero nuove infermità e puove maninconie. Laonde sarà gran maraviglia de l'arte sua, ch'io sia risanato, e gran lode ancora de la sua eccellenza. Il maggior di tutti i mali è la frenesia, per la quale son maninconichissimo, ed è accompagnata da grande smemorataggine. Ne l'altre cose son quasi sano. E ho così buono appetito, che mangiando la mattina compiutamente, potrei cenare a quattro ed a cinque ore; ma non prima. E se non ceno, soglio vegghiar la maggior parte de la notte. Tutte queste cose deono esser dette amedici. E a Vostra Signoria bacio le mani. Vivete lieto. Di Mantova.

#### 648 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Mi maraviglio di non aver lettere di Vostra Signoria, avendele io, dopo la ricevuta de l'ultima sua, scritto alcune volte; e mi spiace che non mi mandi risposta del signor don Cesare d'Este: perchè non avendomi egli volto donar cosa alcuna, nè a le sue nozze nè poi; nè avendo voltuto io dimandargliele; poteva almeno vedere de di ricuperar le mie robbe per suo mezzo: ed egli doveva farlo, per non parer più ricordevole de le mie parole che furono sparse al vento, che de le sue ch'io raccolsi no la memoria, o pur de gli scritti del 'uno e de l'altro di noi. la memoria, o pur de gli scritti del 'uno e de l'altro di noi. Penso di stamparli, e di por le sue lettere fra le mie: e se Sua Eccellenza farà rendermi la valigia, e quelle casso dove sono, mostrerà di non aver paura che 'i mondo sappia la verità; laqual non può stare occulta, ed è giusto che si riveli. Vorrei che Sua Beatitudine mi facesse una grazia, ch'i insieme co' sonetti fatti in lodo altrui, jo ne potessi stampare alcuni altri ch'io farò in farò

<sup>\*</sup> Così la stampa CV: parve errore a'moderni, e fecero in questi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tutte le stampe hanno credere,

biasimo: i quali, a mio parere, non saranno contra il buon costume; anzi saranno quasi sprone a l'avarizia, per farla muovere dove bisogna. Voi sapete il motto di Guglielmo Borsiere a messer Erminio Grimaldi : ' può servire per ricordo a' presenti ancora; ma non sarebbe, per mio parer, bisognato al serenissimo signor duca di Mantova, s'io avessi potuto stampare a tempo il Floridante. Torno dunque a pregar Vostra Signoria a farmi la grazia che le ho chiesta: e non solo si risolva a farlami, ma farla quanto più presto sia possibile. I miei bisogni son molti e grandi, e particolarmente per una medicazione importantissima che mi bisogna fare, come potrebbe veder per un consulto del medico: e nessuno mi può meglio aiutare che questo screnissimo signore. Credo c'abbia avuta la lettera de la granduchessa, perchè'l padre don Angelo afferma averla mandata. Vostra Signoria baci le mani da mia parte al signor ambasciatore, ed inchini l'eccellentissimo signor don Cesare in mio nome, prima che più si rinfreschi. E viva felice. Di Mantova, il 13 di settembre del 1586.

## 649 A don Ferrante Gonzaga. - Mantova.

Io sarei venuto a baciar le mani a Vostra Eccellenza subito c'ho saputo il suo venire, s'avessi tanta libertà, quanta ho cognizione del mio obligo: ma non avendola ancora interamente, uso questa parte che m'è data, con molto risguardo; pregando Vostra Eccellenza che si contenti ch'i ole faccia almeno riverenza con questa mia lettera, la quale sarà molto breve, acciochè non possa interrompere qualche suo studio, o qualche piacere. So che va a Ferrara, dove potrà far buono officio per me, che le sono servitore, con la serenissima signora duchessa: e benchè a la condizione di Vostra Eccellenza si convenisse più tosto d'esser pregata umilmente da' miei pari; nondimeno a la sua virtù non si disdice il pregare per chi non vorrebbe esser indegno de la sua grazia; perchè sposso il volere ò in vece di

Boccaccio, novella 8 della prima giornata. Vedi il volume II di questa edizione, pag. 35.

merito. Bacio le mani a Vostra Eccellenza; e di nuovo la supplico che si come nel donarmi non prese l'esempio, ma il diede a gli altri, dopo tant' anni di mia grandissima pevertà; così voglia darlo ne l'altre cose che possano giovarmi. Di camera.

## 650 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Il vino di Vostra Signoria m'è paruto salato: ma forse bisogna accommodare il mio gusto al vino, poi che uno si può accommodare il vino al gusto. È qui un medico del signor governatore di Milano, co'l qual vorrei che Vostra Signoria parlasso per
mia salute. Ma gli ho scoperto un umor maninconico, ch'è principal cagione de la mia infermità. Son ambizioso; ma a ragione,
perchè niun difetto è in me, che non sia il più de le voltemoderato da la ragione. Non posso viver in città, ove tutti i nobili o
non mi concedano i primi luoghi, o almeno non si contentino
che la cosa, in quel c'appartiene a queste esteriori demostrazioni, vada di pari. Questo è il mio umore, o la mia ragione: se sarò interrogato, a tutto questo punto risponderò volentieri. Questa sera ho cenato parcamente. Però prego Vostra
Signoria, se ha pomo o altra cosa si fatta da finir la cena, che
me ne voglia far parte. E le bacio le mani. Di Mantova.

## 654 A Giulio Giordani. - Pesaro.

L'ingegno di Vostra Signoría usato a le profonde quistioni non sa cessare, or fra se stesso discorrendo, or con altri disputando, da la sua propria operazione: e forse desiderando voi d'avere non che approvare, ma che riprovare, proponete a me dubbio di filosofia civile, da altri, come voi stesso affermate, proposto, e da altri soluto. 'Il dubbio fu: e Qual sia miglio-e re, la Repubblica o il Principato, che vogliam dirlo, per-fetto e non durabile, o il men perfetto, che possa lungamen-

Proposto dal duca d'Urbino, e soluto dallo Sperone, che più sotto vien chiamato dal Nostro, non senza ironia, uno di questi mirabili maestri di parlare, ec.

e te conservarsi. » A cui fu risposto da uno di questi mirabili maestri di parlare con parole certo magnifiche e generose. che dettemi da voi, le serbo ancora ne la mente, e n'ho fatta quella conserva che de le cose preziose è usato ' di farsi. « Da' a l'opere a e non dal tempo si deve misurare a la nostra felicia tà: e io anzi torrei vivere un sol giorno 4 come uomo, che cento « anni come bruto, come sterpo o 5 sasso. » E se voi m'aveste soggiunto, con quali argomenti egli 6 confermi questa magnanima conchiusione, 7 o con quale grandezza ed ornamento di parlare l'innalzi ed arricchisca; avrei io 8 forse più che ammirare, e meno di che dubitare. Ma da voi non mi fu detto altro che questo, 9 ne altro richiesto che il mio parere: il quale io potrei nondimeno darvi non malagevolmente, s'altro in vero non desideraste. Ma temo che voi non facciate come coloro, non meno cunidi nel desiderare che modesti o artificiosi nel dimandare, i quali poco chiedono; 1º perchè, pagandosi loro il prezzo de la modestia, oltre la " dimanda molto lor sia dato. Chiedete, s'io non m' inganno, argento; e desiderate oro finissimo. Ma la vena de l'ingegno mio, comechè d'argento non sia peraventura sterile a fatto, d'oro (ch'io mi sappia ) nulla o poco è solita di produrre: ed a più ricca 12 miniera conviene che vi volgiate, qual è quella del vostro intelletto; con la quale paragonando il mio argento, peraventura ne puro 15 ne fino sarà giudicato. Parlo in tal modo, perciochè il divin Platone, così adattando il nome de' metalli a gl'ingegni, come i poeti a l'età gli accomodarono, vuole

<sup>1</sup> usata. F.

<sup>2</sup> operazione. F.

<sup>3</sup> si misura. F.

<sup>4</sup> un giorno. F.

o come sasso. F.

<sup>6</sup> Manca egli al F.
7 conclusione. F.

conclusione. I

Il E., to avret.

Ma altro ec., dello che questo. F.

<sup>&</sup>quot; alla. F.

<sup>12</sup> viva. F.

<sup>···</sup> trou. r.

<sup>13</sup> non puro. F.

c'alcuni siano ingegni d'oro, altri d'argento, altri di ferro o di rame. Ed aurei son quelli che, nati al filosofare, s'appagano solo del vero esattissimamente considerato; argentei son quelli poi, ' che, per natura politici, si contentano de la opinione e de la verisimiglianza: \* tale forse è il mio, se'l giudicio che io fo di me stesso non è superbo. Dunque, se argento volete, da me prendetelo; se oro, traetelo da i vostri propri tesori; perciochè. cercandone di fuori, vi potrebbe esser data in iscambio alchimia lucidissima ma di poco o niun valore. Conciosiacosachè la natura scherzando, in quella guisa che disse il poeta, « Natura simulaverat artem, » ha prodotti alcuni ingegni sofistici, che tali sono in rispetto de' filosofici o de' civili, qual è l'alchimia in comparazion de l'oro o de l'argento. E questi cotali, avendo con l'arte appresa ne le scuole de' litigiosi falsificato ancora il conio del vero e del verisimile, spendono moneta falsa di stampa e 5 di metallo. Ma così de la loro come de la mia rimettendo la cognizione al paragone del vostro giudizio, risponderò giusta mia possa, a la quistione che da voi m'è stata messa innanzi.

Dico dunque, c'a me pare che'l dubbio sia forse inutilmente proposto, ma certo non chiaramente distinto; e che la soluzione sia falsa, e poco giovevole a la civillà. E cominciando, v'arreco argento coniato da Senofonte, che ne fu così ricco, e così artificoso spenditore. Dice egli, se hen mi ricordo, in persona di Socrate, in quel libro ove parla del governo famigliare: che noi, sapendo che sia la giustizia o la temperanza, possiamo giustamente o a temperatamente o porrare, sicche la cognizion d'esse vien ad esser utile al conoscitore; ma se altri sa come si generi la pioggia o la neve o'l tuono, e qual sia l'essenza o la natura di queste cose sublimi, non può però in alcun modo piovere o tomate o nevicare; sicche la cogniziono d' di Satte cose è affatto inutile, e lo studio è studio di persona vanamente curiosa. Ma

poi quelli. F.

<sup>\*</sup> verosomiglianza.F.

<sup>4</sup> e.F.

s conoscenza. F.

io non m'attribuisco tanto, c'osassi di farmi lecito a dire tutto ciò che fu lecito di scrivere a Senofonte. E, con più riguardo parlando, dico; che de le cose naturali la cognizione per se è utilissima; ma de le morali e civili, vana è quella cognizione c'a l'azione non è drizzata. ' Quinci avviene che ne le naturali molte fiate si presuppone l'impossibile, per veder quel che di vero o di falso seguiti da questo impossibile: verbigrazia, posto che nel centro de la terra o ne la profondità de l'acqua fosse alcuna partícella del corpo celeste, si chiede a qual parte e con qual moto elle si moverebbe. Impossibile è il presupposto; ma non inutile il saper quel che da questo impossibile risulterebbe. Ma ne le materie morali e civili simil curiosità sarebbe, come soverchia e vana, peraventura da biasimare; come quella che non riguarda l'azione, ma par che si fermi ne la contemplazione, come a meta determinata. Tale è forse il dubio proposto; perciochè quel governo ch'è niù perfetto, quello stesso è niù durabile, e da la perfezione si può argomentare la durazione, e così volgendo l'ordine, da la durazione la perfezione: nè meno con iscambievole vicenda si corrispondono l'esser imperfetto e l'esser di non lunga durazione. E questo potrei io \*provare con l'esempio de corpi: perchè se la perfezione de corpi consiste ne la temperatura de gli umori; i ben temperati, che sono i perfetti, sono quelli che lungamente 3 vivono; ed a l'incontro, ov'è mala armonia d'umori, ivi non è lunghezza di vita. E più chiaramente il proverei, s'io volessi minutamente porre in considerazione quello che ne dicono 4 Aristotele ne la Politica, e Platone ne la Republica e ne le Leggi, e gli altri politici, ricercando le cagioni de le mutazioni e de le corruzioni de le republiche e dei principati. Perciochè le miste muoiono 5 per mala mescolanza de'nobili co'vili; e de'potenti co' poveri, e de' buoni co'rei; e le semplici si corrompono per soverchio d'intensione o di rallentamento; e l'une e l'altre, perche gli ordini e le leggi non sia-\* dirizzata, F.

io potrei. F.

<sup>3</sup> lunghissimamente. F.

<sup>4</sup> quel che dicono. F. morirono. F.

L. DI T. - III.

no accomodate a la maniera del governo. E, qualunque di queste cagioni si prenda per origine de la lor morte, si vede che non è discompagnata da imperfezione, sieche da la imperfezione così nasce la morte ne le republiche e ne principati, come ne gli animali e ne le piante da la materia, ch' essendo piena di non saziabile desiderio, ne segue che sia imperfettissima molto: Dunque il quesito, presupponendo c'a la perfezione non ' seque la durazione, presuppone quel che non è:e per questo, come curioso troppo e poco giovevole, dee essere dal filosofo morale disprezzato. Ma potrebbemisi rispondere, che le republiche muoiono o per interna malattia o per esterna violenza; e che, sebbene le meglio temperate e le migliori più difficilmente ammalano e più tardi muoiono, non è peroche queste stesse non possano così esser abbattute e ruinate da qualche maggior possanza ne la loro prima gioventù: come alcun a sano e valeroso guerriero può da ferro esser improvvisamente ucciso nel più bel fiore de gli anni suoi e de la sua gloria militare. A questo sebben jo petrei replicare, che non si può dir più perfetto quel principato o quella republica, la quale non abbia forze bastevoli, a la difesa almeno, se non a l'offesa; nondimeno, cedendo a questa parte, difenderò l'altra, e dirò : che'l dubio poteva esser più chiaramente espresso, così nel dichiarare se la presta morte dovea nascere da estrinseca o da intrinseca cagione, come nel distinguere se la maggiore o la minor perfezione si dovea 5 intendere secondo la specie o secondo l'individuo. Ed era necessario, a mio giudicio, il distinguere si fattamente; perchè variamente a ciascuna di queste due parti si può rispondere. Ma raccogliendo da la risposta, che la maggior e la minor perfezione si consideri ne la spezie; \* perciochè non dice il risponditore, che sia meglio vivere un di come Catone, che cento anni come Catilina; ma che meglio sia viver breve spazio com'uomo, che lungamente 5 come irragionevole o come insen-

<sup>\*</sup> Seguo la lezione del F; il Mazzucchelli legge ne.

alcuno. F.

<sup>4</sup> specie. F.

<sup>5</sup> lunghissimamente. F.

sato : dico . che la risposta è altrettanta ' falsa , quanto inutile a la cittadinanza. Superba parola! « La nostra felicità non si misura dal tempo. » Che altro è il tempo, che misura del movimento? e di qual movimento? del movimento del ciele. co'l quale tutti i moti de le cose inferiori si misurano. Dunque l'azioni ( per così dire ) del cielo, i corsi del sole e de le stelle. forme divine et immortali, son misurate dal tempo; e l'uomo, impastato di fango, si sdegnerà che'l tempo sia misura de le sue azioni? Di rassi: l'anima umana trae l'origine da \* parte, a cui il sole e le stelle son sottoposte; dunque, più nobil misura le si conviene. Questo non niego: ma s'ella trae l'origine dal cielo, è nondimeno albergatrice de la terra, ed è consorte del corpo, co'dolori e co' piaceri del quale ella si rallegra e si contrista. Non dee dunque sdegnare, oltre la 5 propria, quella misura c'a tutte le forme, che dal corpo sono fasciate. è comune. Non è la vita sua, sua propria, \* ma vita comune: e peraventura ella qua giù non solo si sdegna e desia. 5 si muove ad ira ed a cupidigia, seguendo gli effetti 6 e l'inclinazioni del corpo a cui è congiunta; ma l'intendere ancora, sua propria e nobilissima azione, pare ch'in alcun modo accomuni con esso, riserbandosi ad esercitar quest'ufficio più nobilmente, quand'ella ne sia separata. Perch'egli dunque elegge di viver com' uomo, dee consentire che le sue azioni dal tembo siano misurate: 7 altrimenti non com' uomo, ma come pura e divina mente desidererebbe di vivere. Or se l'anima misura la sua beatitudine non solo con la propria, ma con la misura comune eziandio, secondo cho ella o 8 breve o lunga può melto darle di varietà, di diminuzione e d'accrescimento; chi sarà

I altrettanto. F.

<sup>2</sup> di. F.

<sup>3</sup> alla. F.

<sup>4</sup> La F. agginnge vita:

<sup>5</sup> Alla F. mança si sdegna e desia.

affetti. F.

La F. legge, che il tempo misuri le sue azioni.

<sup>\*</sup> è legge la stampa del F., la quale pone una virgola dopo lunga, e puntofermo dopo accrescimento.

osato di paragonare la felicità di Curzio o di Decio a quella di Camillo o di Fabio Massimo? La virtu può forse esser paragonata : ma la felicità in questi si distende, ed in quelli si raccorcia con le misure de gli anni. O più tosto (accioche la diversità de la fortuna non faccia differenza) chi paragonerà Alessandro a Cesare? l'uno de quali fu ucciso a mezzo il corso de le sue vittorie; l'altro, quando non gli rimanea più che vincere. E chi Tito ad Augusto? l'uno de' quali ebbe brevissimo, l'altro lunghissimo spazio d'operare. E pure tanto e' pare che Tito per virtu d'animo fosse superiore ad Augusto, quanto inferiore di felicità. Sì che non solo la lunghezza del tempo in parità di perfezione accresce la felicità, ma in disuguaglianza di virtà contrappesa la perfezione. Non fabbrica il fabro la nave. perc' un sol viaggio corra felicemente; ma perché molte volte spieghi le vele, e molte fiate vada e torni da i porti italiani a gli egizii, e da quelli di Egitto a quelli d'Italia. Ne l'architetto edifica il palagio, perchè da un sol signore sia abitato; ma perch'i figli de'figli e i nipoti de'nipoti v'alberghino. E, se'l nalagio fosse più da misurare da la grandezza o da la bellezza che da la durazione, vano sarebbe ch'i fondamenti de le magnifiche moli tanto n'andassero verso gli abissi, quanto le cime e i tetti s'innalzano verso il cielo; e tutto quello che di spesa e d'opera e di fatica s' impiegasse ne' fondamenti, tutto si potrebbe risparmiare: acciochè con maggior apparenza si spendesse in quella narte. sola che si mostra ' a gli occhi de'riguardanti. Nè l'agricoltore pianterebbe gli alberi, i frutti de' quali giovassero ad un altro secolo, ma quelli solamente che tosto fiorissero e fruttassero. Dunque se'l fabro, se l'architetto, se l'agricoltore hanno riguardo a la lunghezza ed a la perpetuità de l'opere loro, più c'ad alcuna breve o grandezza o comodità o perfezione : non dee colui che fonda i regni e le republiche, più riguardare a la perpetuità, che a niun'altra 5 condizione? Certo sl. E tanto più a lui si conviene aver questo riguardo che ad alcun altro,

<sup>2</sup> dimostra, F.

<sup>2</sup> commodità. F.

ad alcun'altra. F.

quanto più da lui che da alcun altro s'aspetta la providenza : virto che considera le cose future e lontanissime. E quel buou Tullio, che con prudenza maggiore de la felicità sedette lungo tempo al governo de la romana republica, scrive ch'egli non aveva più a cuore qual si fosse la republica, che qual dovesse esserc dopo lungo corso di secoli. E Licurgo ebbe riguardo più ' a la durazion de le sue leggi, c'a la presente felicità; la qual ragionevolmente, come felicità d'nomo civile, doveva consistere nel ben reggere i suoi cittadini: nondimeno, acciochè le sue leggi fossero lungamente osservate, elesse volontario esilio, e si privò di nobilissima azione. Che dirò d'Agide, o qual altro si fosse quel re de gli spartani (che non sicuramente mi ricordo del nonie) a ch'essendogli rimproverato ch'egli avesse consentito, che la potestà regia fosse temperata dal magistrato de gli Efori, magistrato popolare, sì che veniva a lasciare a i figlipoli il regno men possente di quel ch'egli l'avea ricevuto dal padre, rispose: che, quanto men possente, tanto niù il lasciava durabile. Ma qui nuò sorgere un dubio : come fosse verà la costui opinione, ed insieme sia vero quel che abbiam detto: ch'i governi migliori siano quelli che più lungamente si mantengono : conciosiacosache il governo d'un solo è il perfettissimo, ed il perfetto per la mescolanza del men perfetto non acquista ma perde di bontà, sì che la potestà regia, limitata da l'autorità 3 de la plebe, viene a scemar di bontà, e conseguentemente dovrebbe esser di minor durazione. A questo rispondo: che ciascuna forma di governo si può in due modi considerare; o separata da ogni materia, o a questa ed a quella materia congiunta. Se divisa si considera, sempre la forma del regno assoluto è perfettissima; s'accompagnata con la materia, non sempre: perciochè non ogni materia è d'essa capace, o almeno il composto che ne risulta è men perfetto, che non sarebbe se di forma alquanto men perfetta, e di mate-

<sup>1</sup> più riguardo. F.

<sup>2</sup> Teopompo, non Agide, fu il re spartauo che creò il magistrato degli Efori.

animosità. F.

ria cho meglio a la forma ubbidisse, fosse composto. Percioche la bellezza, la gnale con la bontà si converte, altro non è. secondo alcun dottissimo platonico, che la vittoria de la forma sevra la materia: e qualunque volta avviene che la materia ritrosa e ribellante nieghi ubbidienza a la forma, e le faccia contrasto. nè si lasci superare; allora quel che da questo discorde acceppiamento risulta, nè buono nè bello può esser in alcun modo. Ed acciochè questo meglio s'intenda, rechiamo 'a memoria que! che dice Aristotele ne la Politica: c' alcuni sono per natura servi, alcuni nati a comandare; e che non egualmente sevra i greci e sovra i barbari si può l'imperio esercitare. Gli spartagi durique, d'animo generoso e guerriero ed amatori di libertà , non avrebbon lungamente peraventura la potestà regia sopportata; sì che fu saggio avvedimento (come dice Plutarco) la soverchia possanza regale, come destriere che per ferocità superbisca, co'l temperamento de gli Efori, quasi co'l morso, raffrenare. Nondimeno questa istessa possanza regale, introdotta in materia men contumace, qual sarebbe stata la gente de la Jonia o ' de la Sicilia, non avrebbe avuto bisogno di mescolanza o di temperamento. Siechè il buon re spartano, sebben ebbe più l'occhio a la perpetuità del governo c'a la sua propria grandezza e a la dignità regale, non si rende 5 però la sua repubblica men buona di quel ch'ella si fosse per l'addietro.

Ma tornando colà oule mi sono allontanato, dieo: che se le sciagure de posteri, come Aristotele afferma ne l'Etica, possono in alcun modo contaminare la quiete di coloro che daquesta vita si sono raccolti in porto, non saran felici principio fedici ottimati coloro. I figliuni d'ed quali debbon "s'iver in miseria ed in servità: ed è certo alienissimo da ogni umanità il portar contraria opinione. Ultimamente dico: che so la feliotità si misura da l'azione, e l'azioni non possono moltiplicarsi se non in tempo, è necessario che la felicità si misuri dal tempo in "refetammen. E."

richiamiamo.

non rendè. F.

figli. F.

<sup>3</sup> debban. F.

modo, che felice non possa esser quel governo che buono spazio di tempo non duri. Ma queste mie ragioni forse leggiere ' e di ninn neso parranno a gli avversarii; ed essi con più forte argemento crederanno di stringermi, se diranno: che l'azione misura la felicità per sè, e'l tempo per accidente. A gnesto io rispondo a quel che mi sovviene che già risposì ad un dotto gentiluomo: che'l pesar queste materie non con le popolari, ma con sottilissime e con minutissime bilance, è un trarle violentemente da la natura loro; e che perciò Aristotele dice nel primo de l'Etica, ch'è argomento d'eguale ignoranza il ricercar de le 5 dimostrazioni ne la filosofia morale, e le ragioni probabili ne le matematiche, 4 E Timeo, appresso Platone, discorrendo de la natura de l'universo, assai crede di sodisfar al suo debito, se probabilmente ne discorre in quella guisa c'a la nostra umanità è concesso; tuttochè quelle materie di maggior esquisitezza di ragioni sono 5 capaci. Per appagar nondimeno, quanto per me si petrà, la curiosità de gli oziosi, dirò sovra ciò alcuna parolanon forse affatto vulgare.

Tra le potenza de l'anima nostra e i governi de la republica e del principato è tanta proporzione, che quel che ne governi esteriori si conclude, "si può anche conchiudore ne gl'interiori. Onde Platone da le parti de la republica trueva le potenze de l'anima; la ragionevole, dico, l'irascibile, el aconcepiscibile: e così va adattando quel di fuori a quel didentro, che nulla discorda; e cagione a cagione, ed effetto, a deffetto, e verilà a verilà mirabilmente corrisponde. Stimo io dunque c'a me sia lecito, siccemi egli trova dal giustoch è nella republica, il giusto chi'è ne l'uomo, casi d'andar investigando da la felicità che nel uomo, la felicità de la republica. Definisce Aristotele l'umana beatitudino in questa guissa: « La felicità è operazion de l'anima secondo la virtà in via perfetti; » c, dichiarando quelle

leggieri. F.

<sup>2</sup> risponderè. F.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ricercar le. F. <sup>4</sup> ne la matematica. F.

siano. F.

conchiude. F.

parole « in vita perfetta, » soggiugne: che siccome ne un giorno ne una rondinella fa primavera, così ne un giorno ne un'azione ne alcun breve tempe adempie l'umana felicità. Ond'io raccolgo, che se la lunghezza del tempo è necessaria a la felicità de l'uomo, la lunghezza del tempo dev' essere parimente necessaria a la felicità de la republica, parlando con quella proporzione ch'è fra la vita de l'uno e la vita de l'altra. \* Che se cinquant'anni è corto spazio a l'operazion de l'uomo, cinquecento saran parimente breve spazio a l'azioni d'una republica o d'un regno, nè una o poche loro azioni potranno abbastanza renderli felici. S'è conchiuso dunque contra la magnanima conclusione: che non solo la nostra umana felicità è misurata dal temno, ma che necessariamente è misurata. Or rimarrebbe, per proceder di grado in grado crescendo, di provare, ch'ella più dal tempo, che da la operazione sia misurata: e forse a me darebbe il cuore di recar sovra ciò alcuna verisimil ragione : s'io del mio ragionare ricercassi o gloria d'ingegno, o se più tosto desiderio di vittoria c'amor di verità m'inducesse a sillogizzare. Ma vinca a torto il sofista, se non trova chi gli s'opponga; e faccia con mal'arti superiore la causa inferiore: ch'io giudicherò di riportar assai piena vittoria, e di meritar assai lode 4 d'ingegno; s'in quel modo che comporta la probabilità. mi sforzerò la verità manifestare. Dico dunque, che considerandosi questa diversità di migliore e di neggiore, o di più e men perfetto, fra le specie de'governi e non fra gl'individui ; o ella si considera fra le specie, che sono diritte e per natura e per legge concesse; 5 o fra queste e quelle, che sono non solo distorte, ma torcimenti ed illegittime e violente. Se fra queste e quelle si considera, allora non solo non avviene che l'azione de la tirannide o del governo affatto popolare sia per lunghezza di tempo migliore, che la breve o momentanea azione del re o de gli ottimati; ma più tosto tanto è ella più rea, quanto fra più dee. F.

altro. F.

<sup>3</sup> di poter sovra ciò recare. F.

<sup>4</sup> laude . F

e per legge e per natura concesse. F.

larghi confini di tempo è dilatata. Perciochè la lunghezza e la brevità del tempo accresce così infelicità, come felicità. Onde, non essendo l'infelicità altro c'operazione che procede da vizio, ivi sarà ella maggiore, ove men sarà dal tempo ristretta. Ma se questa diversità di buono e di men buono si riguarda fra' governi diritti, quali sono lo stato reale, e quel de gli ottimati, e quel che con più proprio nome ' si chiama republica, appropriandosi il nome del genere; allora il determinare è più difficile. E certo, se tanta differenza fosse fra 'l regno e'l governo di pochi buoni o di molti valorosi c'ubbidiscono a le leggi, quanta è fra l'uomo e'l bruto, o fra l'uomo e la pianta, e fra l'uomo e'l sasso, vero sarebbe quel c'afferma il leggiadro dicitore: che miglior fosse il breve governo del re, che'l lunghissimo de la buona moltitudine, si com'è meglio viver un sol \* giorno com' uomo, che mill'anni come sterpo. Ma ei non s'accorge che'l governo de la republica per tanto lunga distanza dal regno 3 non è lontano, per quanto l'umanità da la natura de gli alberi si dilunga : ma più tosto. che 4 sì l'uno da l'altro s'allontana, come fra' bruti l'adunazion de le formiche, che ci rappresenta il governo popolare, da la ragunanza de l'api, che del principato regio è imagine e somiglianza. Onde se non è vero che meglio sia 5 vivere un sol 6 giorno come pecchia, che cento anni come formica; non è vero ancora, 7 che sia meglio il non durabil principato d'un solo, che'l durabile di molti. Quando dunque non è molta la diversità di bontà, allora può esser molto ben contrappesata dalla molta lunghezza del tempo, e si deve anteporre or l'esser più durevole or l'esser più perfetto, secondo la varia lunghezza del tempo, e i diversi gradi di perfezione; e secondo altre circostan-

I più propriamente. F.

<sup>2</sup> Manca sol at F.

<sup>\*</sup> regio . F.

sia meglio. F.

<sup>6</sup> Manca sol al F.

<sup>7</sup> ll F. non ha ancora. 8 dec. F.

uee.

ze, de le quali non si può dare determinata scienza: e'l desiderio di trovare ' esquisita ragione, è desiderio d' nome incapace di ragione. Comunque sia, l' nomo di stato, che non ha per oggetto la rigida e severa onestà, ma l'onestà temperata ed ammollita da l'utilità, chiuderebbe sempre con le sue leggi la bocca a questi, ch' introducono ne le scuole de' peripatetici la dottrina de gli stoici : nè men consentirà ch' in senato o al popolo parline i Catoni, uomini buoni, ma non buoni cittadini. Ma pure piacesse a Dio che ci fessero molti Catoni, a' quali fesse concesso "l'operare e'l favellare. Ma questi nostri non serbano altro di filosofo, che la gravità del ciglio, e la severità de le parole intricate 5 con mille ravvolgimenti di tortuosi sillogismi; e nel rimanente ai Protagori ed ai Trasimachi, ed a gli altri si fatti sono somiglianti.

Avete la mia opinione, ch' io per opinione la vi dono; non ve la vendo per iscienza: vera, nondimeno, credo che sia, benchè sia opinione. Onde spero, che se Stesicoro, che per biasimare ingiustamente Elena, bellissima e castissima regina, 4 perde la luce de gli occhi, per lodarla e per 5 cantar la palinodla, la ricuperò: jo che, per difendere alcuna volta il terto, ho offeso la verità bellissima, e che, vista 6 a dentro, sveglierebbe di sè amor maraviglioso; ora che la difende, la lodo e l'onoro, ricupererò, sua mercè, quella luce de l'intelletto, che rimase accecata ne le tenebre de le passioni. E mi gioverà così in questo esser similissimo a Stesicoro: come per altro lodo la felice cecità d' Omero, che quelle cose ch' egli non vide, dipinse in modo che tutti le veggiono, le mirano 7 e l'ammirano ne coloride la sua imitazione. Ed a Vostra Signoria bacio la mano. 8 Di Mantova; a'20 di settembre del 1586.

<sup>\*</sup> e'l desiderare di trovarne. F.

<sup>2</sup> conceduto. F. 3 intrigate, F.

<sup>4</sup> reina. F.

<sup>5</sup> Manca per al F. e vedula. F.

e le mirano. F.

<sup>\*</sup> La F., le mani.

#### 652 A Clemente Langieri.

lo son contento di por questa vostra fra l'altre nuove maraviglie, ma non per la cagione che scrivete, ma per altra più occulta; non potendo io sapere che vi muova a far stima de la mia depressa condizione e de lo stato ancora torbido e inquieto. Ma qualunque ella sia, gradisco l'effetto, ' e ve ne ringrazio in quel modo che io posso; pregandovi che per l'avvenire non vi persuadiate che le vostre lettere mi possino apportare alcun dispiacere, o impedirmi da'miei studi, ne'quali non sono ardente, come vorrebbono gli amici miei, e voi fra gli altri; ma tepido in guisa, che'l tempo del riposo e del diporto supera di gran lunga quelle de la fatica e de la contemplazione. Così mi piace di vivere : e se potrò mai dire a Deus nobis haec otia fecit, a non avrò peraventura che desiderare.

Al signor Muzio ' bacio la mano, benchè non m'abbia procurato risposta dal signor don Ferrante; 5 perchè un saluto di Sua Eccellenza può valere per molte lettere : e credo senza dubio, ch' ella in ogni luogo consentirà ch' io le sia quel servitore c'ha petuto conoscere : e benchè l'occasioni siano state scarse, nondimeno la mia volontà fu sempre assai pronta ne l'onorarla. Scrivetemi, e consolatemi spesso con le vostre lettere; e tenetemi in grazia di cotesti illustrissimi signori. Di Mantova, il 22 di settembre del 1586.

#### 653 A don Cesare da Este. - Ferrara.

I molti mezzi dovrebbono facilitar quel ch'io ricerco, essendo cosa così giusta, e mi pare che l'impediscono: laonde, se la concordia non è ne la giustizia, non so in quale altra cosa debba

Intendo che il Tasso parli dell'effetto di quella cagione occulta che moveva il Langieri a far stima, ec. Piacemi quindi di ritenere la lezione del Cochi, e scartare l'altra delle stampe moderne, che corressero in affetto.

<sup>2</sup> Credo il Muzoli.

<sup>3</sup> Forse alla lettera che qui si legge sotto il nº 649.

essere. Piaccia a Dio ch'io abbia tali amici, ch'io possa far senza ricercarla a'tribunali; s'è vero c'ove è l'amicizia, non sia bisogno di giustizia. Il conte Federico Miroglio scrive al serenissimo signor principe; che le mie casse e la mia valigia si manderanno: se Sua Altezza vuol servirsi di me, a me parrebbe che si dovesser mandare, accioch"io fossi servito, non perch'io servissi; almeno sin ch'io fossi tanto sano ch'io potessi farlo, o tanto sodisfatto ch'io dovessi. Ma in che debbo io servire, signor don Cesare? Vostra Eccellenza non sa di quante imperfezioni io sia pieno, le quali essendo più tosto de la natura e de la fortuna mia, che de la volontà o de l'ingegno, non mi vergogno a confessarle; ma non posso superarle, senza molto ainto de' padroni. Ma lasciam ciò da parte. Prego Vostra Eccellenza che non mi nieghi la commodità di queste robbe, e non voglia consentire ch'io patisca freddo questo verno, per modestia o per irresoluzione, o per altro rispetto. Se fosse necessario che Vostra Eccellenza parlasse al serenissimo signor duca per queste robbe, sia contenta dirgliene quattro parole, perché io ho scritto molte volte al priore, e non ho risposta alcuna. Bacio le mani a Vostra Eccellenza, ed a la signora donna Virginia sua, ed al signore Alessandro suo fratello. Di Mantova, il 22 di settembre 1586

## 654 A Scipione Gonzaga,-Roma.

Scrissi l'altro giorno quel ch'io aveva ragionato in Guastalla 'co'l screnissimo signor prencipe, e diedi la lettera al signor abbate di Santa Barbara; e n' aspetto risposta che mi porti contentezza, o che non me ne tolga la speranza. Ilo poi avuta una lettera del signor Pirro, e veduto il signor Perrante medesimo; ma l'infermità de l'uno, e'l negozio de l'altro sono ora l'altre cose che mi perturbano: bench'io non sappia a punto quale egli sia, o di che. Sono inferno, e l'infermità non è da giucoc, ni èsa, o di che. Sono inferno, e l'infermità non è da giucoc, ni

Il 9 di settembre era in Guastalla. Non conosco quella lettera in cui ragguagliava il Gonzaga di ciò che aveva ragionato in Guastalla. Anche in un'altra posteriore si rammenta; e forse era perduta.

senza pericolo. Laonde avrei bisogno di medico e di confessore, e forse di chi scongiprasse i spiriti, ed incantasse la fantasimà: e se fra i mali de l'animo, uno de'più gravi è l'ambizione, egli ammalo di questo male già molti anni sono, nè mai è risanato in modo ch'io abbia potuto sprezzare affatto i favori e gli onori del mondo, e chi può dargli; o non seguirli almeno, e non disiderarli: e se non m'affligge soverchiamente la privazione d'essi, non concede luogo a l'allegrezza, nè lo nega al core. Molte cose m'insegna la filosofia, le quali io porrei in opera, s' io potessi: e se tanto insegnasse de l'azioni a gli altri, peraventura non sarebbe chi invidiasse il mio ozio, o impedisse il negozio, o riputasse la mia esaltazione principio di sua depressione. Non ho studiato altri più volentieri di Aristotele e di Platone, benchè abbia lette l'opere di molti: et ho diliberato, per difficoltà ch'iotrovi, di non ripararmi ne gli alloggiamenti de gli Epicurei come fuzgitivo: damo meglio di lasciar tutti i miei niaceri, e tutti i miei commodi, e tutte le mie speranze ancora, a guisa d'impedimenti 1 ....

## 655 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Io sono Stato questa notte molto male; e non so s' io ne delbia attribuir la cagione al vino o al cibo, o pur a l'aver troppo bevuto: la qual cosa io sogito far rare volte, e trapassar l'ordinario di poco, per discacciar la maninconia: ma non mi è venuto fatto questa notte. Per l'avenire sarò più temperato, e cercherò che la temperanza mi faccia be dispostablere, con'esempio di Socrate. Ma Vostra Signoria dirà, ch' io non son buon cortegiano; ed io glie le concedo volentieri; sì veramente, c'altrui mi conceda ch' io possa filosofare. Mi doglio de la morte del signor Andrea: ed accetto l'abito da duolo, non dico per consolazione del dolore, perch'ella sarebbe piociola; ma per segno de la mia servità. Cad Vostra Signoria bacio la niano. Di camera.

Nell'anno 1578 scriveva che il duca di Ferrara avrebbe voluto che egli vivesse inoperoso, « Irapassando, quasi fuggitivo de l'onore, dal « parnaso, dal liceo e da l'academia, a gli alloggiamenti d'Epicuro. » Vedasi il volume I di queste Lettere, a pag. 273.

a « Lat., impedimenta. » (Postilla di A. M. Salvini.)

#### 656 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Non ho scritto a Vostra Signoria questi giorni passati, perchè sono stato infermo anzi che no; ed ora non sono affatto sano, ma posso nondimeno sedere. Piaccia a Nostro Signore di conservarmi lungamente in questo stato, anzi di migliorarlo. Sono ancora creditore d'alcune lettere, e sarei peraventura di molte, se l'infermità non m'avesse impedito di scrivere; però disidero la vostra diligenza, e la cortesia del signor den Cesare. A sua Eccellenza sarà facile di ricuperar le mie robbe ch'erano in Santa Anna, e di mandarmele con la prima commodità di barca, come voi mi scriveste da sua parte: ma se non gliele ricordate voi , che avete cominciato a favorirmi con Sua Eccellenza, non so chi vorrà ridurgliele a memoria. Se già foste messaggiero di buona novella, non vogliate ora esser dissimile a voi medesimo: accrescete, di grazia, gli oblighi miei, e la nostra amicizia, e, s'è possibile, l'altrui liberalità; perchè la vostra è ben grande, e quasi supera le vostre forze, ma non adempie i miei disiderii. Non posso scriver più liberamente; e dove ne lo scrivere è somma libertà, congionta con somma costanza, doverebbe esser nel rimanente. Siate certo di me, e fate ch'io sia certo, che non manchi per voi ch'io sia compiacinto, massimamente nel negozio di questi libri e di queste altre cose che mi son necessarie: e procuratemi, di grazia, in tutti i modi risposta dal signor don Cesare.

Vi rimando il Floridante, nel quale horacconcio quelle parti che mi parevan d'averne maggior bisogno, e ripiene quell'altre che potevano esser riempine. Alcune è quasi impossibile che si riempiano, o almeno più che non pare: in altre si può giumger quel che si legge ne l'Amadigi, com' in ho sognato a' suoi huoghi. Sono alcuni canti trasposti: e di questo similmente ho avertito chi si prenderà la cura di farlo stampare: altri sono soverchi: però prego Vostra Signoria che voglia leggerlo tutto con diligenza ed attenzione: e non potendo supplire al difetto, almeno non consenta che si legga alcuna parte duplicata. Non

ho ancor fatte le cinquanta stanze che vi mancavano. Comincierò domani, e gliele manderò poi con la lettera dedicatoria e con la canzona. Fra tanto Vostra Signoria potrebbe fare gli argomenti a ciascun canto, acciochè sia ogni cosa a l'ordine in un istesso tempo. Signore mio, questò è il tempo d'aiutare il povere Tasso. Contentatevi di esser voi quello; potrò non avetesprezzata la mia fortuna già inchinata, o più tosto abbattuta, e la mia depressa condizione: e baciate le mani al signor don Cesare e al signor ambasciatore da parte mia; servivendomi spesso di loro, e di voi medesimo. Vostra Signoria viva felice. Di Mantova, il 2 di ottobre del 1586.

## 657 A don Cesare da Este .- Ferrara.

S'io potessi pregar Vostra Eccellenza per alcuna cosa che le fosse più cara che per la fede di cavalliere e per la sua nobiltà , averei schivato forse questo modo di supplicare, riserbandole a maggior bisogne: ma nessun altre può esser da me ricordato più convenevolmente, o da lei ascoltato più volentieri. Per questa dunque la prego che voglia in tutti i modi mandarmi i miei libri e, se potrà, l'altre cose che sono insieme, senza le quali ho patito sin' ora alcun disagio, e maggiore il patirei venendo il verno. Vostra Eccellenza sa ch'io son più povero, che non si converrebbe al mio nascimento o a la mia condizione; e più infermo, che da molti non è creduto: però non le può mancare nè ragione nè occasione di parlare al serenissimo signor duca, acciochè Sua Altezza faccia questa grazia tanto onesta, tanto da me aspettata, e tanto da gli altri promessa. Non vogliate, signor mio, ricusare il fastidio e la noia d'unabreve ora, perch'io y'abbia obligo per molti anni, se pur molti anni può durar la mia vita. Vivete felice, signor mio, e conservatemi ne la vostra grazia. Di Mantova, il 2 d'ottobre del 1586.

#### 658 A Maurizio Cataneo. - Roma,

A la mia tarda lettera aspettava presta risposta, ' perchè il

Pare che Torqualo non scrivesse più al Cataneo dopo la sua partita

mio scrivere non poleva far servizio a Vostra Signoria, come il suo a me giovamento. Ma sarà sempre a tempo, perchè possono appresentarsi varie occasioni. Dal Licino non ho risposta, e son suo creditore in molti modi; nè vorrei che l' mio avergli creduto, nocesse a lui, polchè a me non ha giovato. Egli ha tutte le mie scritture, e può acconodarmene. Altro non mi sovviene che scrivere a Vostra Signoria, se non pregarla che baci in mio nome le mani a l'illustrissimo signor cardinale Albano, ed al reverendo patriarca. E viva felice. Di Mantova, il 3 diotabre 1586.

#### 659 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Lascio a'medici quella partene la quale Vostra Signoria vuole esser filosofo, e particolarmente al molto eccellente signor Cavallara, co'l qual ne ragiona, pregandola che se pur le piace il filosofare, non voglia allontanarsi da la opinione d'Aristotele.

Nè l'altra parte, in cui si mostra così buon cortegiano, non m'inganna punto; perch'io sempre estimat ch'ella, picchiando, devesse aprirmi le porte de l'altrui liberalità. Picchi dunque da quel lato le pare: ma si ricordi de la creanza che si conviene con le donne; da le quali vorrei esser più tosto conosciuto per ambizioso, che per avaro, s'io fossi: ma non essendo, non vorrei che n'avessero alcun sospetto. M'avisi del ritorno del serenissimo signor principe, e de la signora principessa serenissima. 'Fra tanto si vaglia de la sua autorità de da grazia. Seriverò al signore Cavallara. E viva felice. Di camera.

## 660 Al padre Faustino Tasso, minore osservante.

Io credeva che Vostra Paternità fosse poco amorevole, e negligente, e sprezzatore de l'amicizia e del parentado, o vero

da Ferrara. Vedi la lettera a Giovambalista Licino, che comincia: Mi rallegro ec., n. 627, e la seconda che scrive di Mantova a Scipione Gonzaga.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Da Firenze, forse. Vedi la lettera del 2 di settembre a don Cesare da Este.

o imaginario ch' egli sia; ma non avrei mai creduto ch' avendomi disprezzato in tutte l'altre cose, volesse fare tanta stima de le mie ledi, che le ricercasse ancor false, non notendole aver vere in quell'abondanza che voleva; non perchè io sia state scarso, ma perchè Vostra Paternità se ne mostra troppocupida. Io l'aveva lodata in un mio sonetto; ' molto al mio giudicio; ma al suo, poco. Però non contentandosi del suo nome così illustremente celebrato da me, e così volentieri, ha voluto porvi il ano cognome e mio, che non fu mai scritto da me in quel sonetto: non perch'io non lo \* stimassi Tasso; ma perchè il verso sarehbe stato corto, 5 senza l'aggiunto di « grande; » il quale dovevate più tosto accettare che usurpare. \* E se pur vi facevate lecito l'usurparlo, non era conveniente c'aveste fede in alcuna cosa più, che ne l'amicizia nostra, e ne la parentela: ma Vostra Paternità non ha mostrato di fare stima nè de l'una nè de l'altra. Io le diedi una lettera per mia sorella, che m'importava molto: la pregai che facesse alcuni uffici per la mia libertà; me non ho avuto risposta di quella, nè per questi sono stato liberato; e s'io avessi aspettata la mia liberazione per opera di Vostra Paternità, forse sarei ancor prigione. Vi prego dunque che vi risolviate, o rifiutare il mio sonetto insieme con l'amicizia; o vero, volendo che si legga con sodisfazione d'ambeduo noi, a farlo stampare come io lo scrissi. Se farete la prima risoluzione, sarà di frate troppo altiero e presontueso per suo sapere; se la seconda, di modesto religioso. Ma non mi contento di questa ancora, se non vi mostrate in pergamo magnanimo per mio amore, anzi per amor di Cristo, disprezzando coloro i quali vogliono opprimer la verità; benchè fossero di grande autorità e di Comincia:

Or frate Faustino, nel mettere in luce il componimento dettato in sua tode, avea modestamente corretto il verso in questo modo:

Quel già promesso, da'stellati chiostri.

<sup>\*</sup> Le moderne, la.

Il Cochi, curto,

<sup>4</sup> Il verso undecimo di questo sonetto fu scritto così da Torquato.

Tu, Faustin, l'accogli, e spargi intorno, .

maggior potenza. E s'a questa buon'opera aggiungerete quella di nacificarmi con mia serella, avrete fatte tutto ciò che convenga ad amico, a parente, a religioso, a predicatore. Laonde vi potrò chiamare non solo grande, ma grandissimo; e pregherò Iddie di potervi anco chiamare ottimo massimo. Le vi bacio le mani. Di Mantova, il 6 d'ottobre del 1586.

#### Ad Antonio Costantini. - Ferrara. 661

Ringrazio Vostra Signoria c'al fine abbia mandate le robbe, acciochè i ringraziamenti sian presti, se gli effetti sono stati tardi: perchè questi non dipendevan da la vostra volontà, ma quelli dipendon da la mia; ed io non mi pento d'aver voluto esservi molto obligato. Non vi pentite voi di questo piacer che m'avete fatto; ma seguite di bene in meglio, prendendo o cercando l'occasioni conforme a la buona intenzione : le quali non posson mancare in Ferrara in casa del signor ambasciator di Toscana, al signor Antonio Costantini, gentiluomo di tanto ingegno e di tanto giudizio, e tanto fortunato in ogni sua azione.

Diedi il Secretario, alcuni giorni sono, al figliuolo di messer Girolamo Costa, ed insieme un picciolo discerso ch'io mande a Vostra Signeria; " ma il volume non potrà crescere a convenevol grandezza, senza l'aiuto di qualche altra mia opera. Loderei il congiungerei insieme le mie lettere; 5 ma non le posso raccoglier cost facilmente, bench' io n' abbia scritto gran numero. Alcune poche erano ne la valigia, altre in un mio libro; molte n'ha il Licino, molte lo Scalabrino, e l'uno e l'altro le darebbe agevolmente; e si potrebbon chiedere al padre don Angelo Grillo, 4 ed al signor Maurizio Cataneo, ed a monsignor Papio, ed al signor patriarea Gonzaga, quelle ch' io ho scritte a ciascun di loro: ma questo negozio non si spedirebbe così to-

EGli dà la baia.

Vedi la lettera dell'ultimo di ottobre.

<sup>3</sup> Così fece il Vincenzi di Venezia nel ristampare le Familiari pubblicate prima in Bergamo per Comino Ventura. ( Vedi le Notizie bibliografiche ec. , in principio del volume I di queste Lettere , n. III.) 4 Al Grillo ne tocca in una delle passate lettere.

sto: veda Vostra Signoria quel che le pare che facciamo. Ouesti duo piccioli discorsi non richiedono altra lettera dedicatoria, essendo scritti ad amici particolari; o almeno non si convien molto ch'io la faccia. Può drizzarli Vostra Signoria al signor don Cesare, e fat la lettera a sue modo: e se pur vuole che gliele îndrizzi io stesso, e che faccia la lettera; eccola. 2 Vostra Signoria la faccia stampare sotto il nome di Sua Eccellenza, o' sotto quello de la signora duchessa, mutando i titoli solamente. le concede a la prudenza ed a la providenza di Vostra Signeria. che governi questo negozio a suo modo: e se il corriero non avesse fretta, le avrei mandato qualche altro mio componimen to: ma il manderò quest'altra settimana. Fra tanto aspetto d'esser consolato da'miei libri, de'quali ho gran bisogne, bench'io abbia maggior bisogno de l'altre cose. Ho grand' obligo al signorcavalier Pignata; e prego Vostra Signoria che gli baci le mani in mio nome: ed al signor ambasciatore, ed al signor don Cesare mi raccomandi co' debiti termini. E viva lieta. Di Mantova il 7 di ottobre del 1586.

## 662 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Mandai questa settimana a Vostra Signoria quella parte del Floridante che mi era restuta qui, così acconcia come dee essere stampata; e la diadi al fattore di messer Girolamo Costa; che ritrovai nel fondaco, perch'egli era infermo, e'l'figliuolo in villa. Ora per la medesima strada le mando l'ultima canzona ch'io feci a la serensissima signora preocipessa. Farò similmente le stanze, lodando le donne illustri per fama di castità: ma i poeti; come voi sapete molto bene, possón favorire giramici e i signori, o servirli in questo modo; perché forse questo non è servizio inferiore a gli altri, se drittamente è stimato.

Vi prégai che sollecitaste la spedizion del mio negozio: e non potendo mandar subito tutte le casse, mandaste almeno la valigia, e qualche altra cosa più necessaria: ma ne l'oltimo lettera Vostra Bignoria mi scrive che Graziano manderebbe tutte le

\* Vedila souo il 17 di germaio 1587.

Mi piace c'abbia dato principio a fargliargomenti per il Floridante; ed avendone già fatti sei, come scrive, losto ne sarà a la fine. Se manderà la canona in Toscana, o altrove, sia contenta di ricopiarla in miglior lettera, acciochè sia letta più volentieri. Aspetto l'Afrodisco sovra la Metafisica; e le rimanderi il libro di messer Vittorio, ma n'ho perduto la metà. Mi spiace che Vostra Signoria sia per partirsi da Ferrara, non podisiderato; ma dovrei preporre i miet a'suoi commodi, beach'io potessi. Prima non stimo possibile che si stampi il Floridante; pur ne lascio la cura a lei: e di non mancherò de la diligenza che posso usare, la quale è d'uomo infermo. Vostra Signoria baci le mani al signor don Cesare, e da l signor ambasciatore; e mi tenga in sua grazia. Di Mantova, il 0 di ottobre del 1586.

# 663 Ad Annibale Ippoliti. — Mantova.

Vostra Signoria abonda di tutte le cose, suor che di parole; e queste ancora sono state soverchie lodando il mio madrigale, che no! meritava per altra cagione, che per la bellezza del suggetto. Piacemi che le piaccia; e se ne tien copia, può così mutar i due primi versi:

Ebbe il cielo una stella, Giulia, che si chiamò co'l vostro nome. <sup>2</sup>

Ne mando a Vostra Signoria un altro nel medesimo suggetto. E le bacio le mani, facendo riverenza a Sua Altezza. Di Mantova.

## 664 Al conte Giovan Domenico Albano .- Bergamo.

Vostra Signoria può non solamente render le grazie, ma farle, particolarmente a me che le sono servitore già molti anni. <sup>2</sup> Allude all' Julium sidus d'Orazio (od. 12, lib. 1.) E benchè siene passate alcune eccasioni, ne possono nascere molt'altre: però a me si conviene di ringraziarla, edora la ringrazio de l'affezione che mi dimostra; perchè non la meritande, io stimo che sia tutto per sua grazia quello che non è per mio merito. Vostra Signoria sa chi io sono, e in quale stato, e di qual prigione sia uscito; laonde non potrà ingannarsi ne' modi del giovarmi. E se fra gli altri giudica più facile e più opportune questo del mio venirea Bergomo, tanto può esser certa del mio volere, quanto io mi prometto de la sua cortesia, la quale altre volte conobbin nel a sua men prospera fortuna. Ma fernandomi in Mantova, non mancheranno occasioni di venire a baciarli le mani, e quelle de la signora sua consorte, e de la suoceira. Fra tanto sappiano ch'i o sono a l'una ed a l'altra affezionatissimo servitore: e vivano felici. Di Mantova, il 12 di ottobre 4586.

### 665 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Aspetto risposta da Vostra Signoria, che abbia ricevnti gli ultimi pieghi, ne'quali era una canzona; e fur dati da mealfattore ' di messer Girolamo Costa. Se vedrà tardi alcune mie composizioni, non incolpi il mio volere, ma la fortuna: ma con picciol danno, o con nissuno, perchè non tutti i versi sono simili a l'ova, che divengono tosto stantive; ma alcuni più a' assemigliano al vino, il quale è molto miglior del mosto, benche. Con la vecchiezza o con la maturità potesse perder la dolcezza o acquistare l'amaritudino.

Mi rincresce che Graziano non abbia mandato le robbe , come Vostra Signoria scriveva per l'altra sus ; perchè è tempo d'adoprarle co' libri , ed ormai le notti son così lunghe che se ne possono studiar molte ore. Io non ho fatta alcuna diliberazione di partirmi , ma confermata quella medesima c'avea di fernarmi quanto più per me si può i anodi a lisgnordon Cesare non dovrebbe tardar più a farmi questo favore. Aspettava sue lettere; e se Vostra Signoria non crede d'essergli troppo nocose, o di parerli importuno, li dimandi la risposta: e baci le

<sup>\* «</sup> Ministro di fondaco. » (Postilla di A. M. Salvini.)

mani al signor ambasciatore. Io sono occupato intorno a certe composizioni che faccio per commissione del serenissimo signor prencipe; e di già l'avrei finite, se non fossi stato disturbato. Vostra, Signoria viva lieta. Di Mantova, il 43 di ottobre del 1586.

# 666 Ad Aldo Manuzio. - Venezia.

Ringrazio Vostra Signoria del bel libro mandatoni ' nel quale io estimo che a la bellezza del carattere debba corrispondere quella de lo stile, o più tosto superarla. Mirincesce nondimeno, c' abbia raddoppiato il dono senza mio utile; perch'io sono tanto cupido de' libri , quanto povero de la sua grazia : nè se chi sia quel discortese il quale s'usurpa i miel libri, os egli ritenga. E poichè sin'ora non ho saputo ritrovar alcun fermostabile albergo de la cortesia, se non peraventura questo ordetimoro, insegnatemi almen quello de la discortesia, acciochè l'un contrario mi faccia manifesto l'altro. E per l'avenire avvertite di non donare il vostro indarno.

La vostra bella stampa m' ha fatto venir gran voglia di stampar le mie rime e le mie prose con la medesima, o con una simile. Ma io vorrei non solo diletto e riputazione, ma utile ancora: però non ardisco di parlar con voi altri famosi ed eccellenti, che date riputazione a le composizioni; e mi vo pur ayvolgendo ne 'miei usati pensieri. E so la vostra gentilezza non n' assicura, vivrò nel solito mio desiderie, bramando or questo ed or quell' altro libro necessario. Deh signor Aldo! per vita vostra, non vogliate aver gittato il vostro dono, nel fatte vane le parole del reverendo don Angelo Grillo; ma stabilite l' uno e l'altro, ed oltre a ciò la grattudine de l'animomio; conun picciol presente. Vi manderei la lista d'alcuni libri de quali hobisogno, acciochò fra tanti poteste mandarmene uno due, con minor vostro incomodo; ma non vorrei spaventavi con la moltitudine de' libri, nè chieder quelli che non possiato donarmi

<sup>\ &#</sup>x27; « Era forse la Vilà di Cosimo I, pubblicata appunto in quest' anno. \( \) (Nota del Serassi.)

senza sfornir la bottega. Pur io credo che Vostra Signoria ne faccia stampar d'ogni sorté: però sappia che tra quelli cheson da me più desiderati, sono l'opere di Gregorio Niceno, e'l Commento d'Alessandro sovra la Metafisica. Nostro Signore faccia voi felice, e me contento. Di Mantova, il 15 d'ottobre del 1586.

### 667 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ie non voglio altro sollecitatore che Vostra Signoria, nè altro procuratore; però le ricordo la spolizione del negozio. Parii ce l' signor don Cesare, prometta a Graziano, vagliasi di tutti gli smici, perch'io sia sodisfatto di questa onestissima dimanda: e se l' signor don Cesare non vuel ch'io possa onorarmi con alcun suo Illustre testimonio; almeno in quel c'appartiene al interesse, devrebbe esser favorevole: Vostra Signoria baci lo mania Sua Eccellenza, a la signora donna Virginia, al signor ambasciatore, ed a la signora ambasciatrice, come io di cuore saluto Vostra Signoria; e me le raccomando in grazia. Di Mantova, il 15 di tothore del 1566.

# 668 Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

Potea pur far di meno questo buon vescovo di morire, enon dar a me questa noia. Io il comobbi per fama; e poi n'ebbi informazione dal signore Scipion Gonzaga, lacui autorità val per molti testimoni: laonde molto me ne rincresce: ma sono occupatissime, e vorrei in tutti i modi spedire alcuni miei negozi. Porò prego Vostra Signoria, che mi conceda tempo fino a quest'attra settimana; ne la qualeto ile mandero fil sonetto senza fallo, e l'altre ancora ch'io le promisi. Toleratemi, signor mio, in quest'ozio, qualunque egli sia; acciochè gli altri, prendendo esempio de la sua cortesia, non mi dian fastidio.

Avrei bisegno di Seneca, e di Euripide; e renderei l'uno e l'altro assai presto: ma gli vorrei latini. Se Vostra Signoria mos edegna gli amici men dotti, può chiederli a chi nel legger cerca la minor fatica. Ed a Vostra Signoria bacio le mani: e-fo riverenza al serenissimo. Di Mautova.

#### 669 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

L'ultima lettera di Vostra Signoria, che devea rallegrarma, m'a nportata buona speranza, anti molte buone speranze; efra l'altre, quella de la sua venuta: chè non mi poteva venir miglion nuova. Può dunque venir quando vuole; chè da me sarà veduta volentieri, com' ella può credere: così potesse esser raccolta secondo il suo merito e'l mio disiderio; mai om' assicuro di proferirle mezzo letto. Aspetto le risposte de l'occellentissime signor don Cesare, le quali per la tardanza mi saranno più care: ed avrò grand' obligo a Sua Eccellenza, se insieme manderà le robbe e tutti i libri, perchè non potrei ricever maggior consolazione. Graziano non ha voluto far questa buon'opera, ne darmi quest' altra allegrezza: closto s' è pentilo:

Mi sono messo attorno a le cinquanta stanze. Piaccia a Dio che I lodar molte nobili donne giovi a la menoria di mio padre, ed a la vita mia: fra l'altre dee esser la signora Cavalletta; ma varrei che la sua cortesia non fosse impedita: nê mi piacerabibe ch' io n'avessi l'obligo, ed altori la commodità. Rendo a Vostra Signoria infinite grazie de l'ordine che ha dato a messer Girolame Costa per me, epiù a pieno la ringrazierò nel suo venire: fra tanto si contenti ch' io possa lodar la sua pronta cortesia, poichè mi doglio de la tardanza de gli altri che potevano cavarmi d'impaccio, già molti mesi e molti anni sono, e non hanno voluto farlo: e faccia qualche accordo con gli stampatori, per ch' è ben ragionevole che gli superi d'ingegno; eniuna più giusta vittoria si può aver di questa generazione d'uomini, che cavandogli danari da le mani. Vostra Signoria viva felice, e si ricordi del suo l'asso. Di Mantova, il 20 di ottobre del 1580.

# 670 A Scipione Gonzaga. - Roma.

Niuna espettazion mi par più lunga, che quella de le lettere di Vostra Signoria illustrissima; le quali potranno far l'effetto che farebbe la presenza medesima, o non molto miore, e consolarmi quasi ne l'istesso modo. A niuno fui mai più affezionato, c'a Vostra Signoria illustrissima; a niuno più intrinseco, ed a

niuno pensai d'esser più obligato, o avrei voluto: ed era ragionevole che quanto crescevano i suoi meriti, tanto ancora crescessero gli oblighi miei; perchè meritando molto, potea aver molte occasioni di farmi favore. Però non si maravigli se da lei sola aspetto quel rimedio che può esser medicina a l'animo infermo; il quale non chiederei ad alcun altro, benche no'l rifiutassi offertomi o datomi volontariamente. Del corpo sono ancora infermo, com'io era, o poco meno; e se l'infermità non fosse di molto pericolo, è almeno di grandissima noia: ma io credo che non essendo risanato, non potró viver se non breve tempo. Il serenissimo signor prencipe, come Vostra Signoria sa, mi fece grazia di voler ch'io venissi secoa Mantova, non ci pensandoio: devrebbe anche risolversi al rimanente, e conceder tutte l'altre grazie o al mio silenzio o a le preghiere di Vostra Signoria illustrissima; perchè tardando molto, toglie a me la speranza, ed a se medesimo l'occasione d'una lodevole operazione, e ad ambodgo il piacere de la salute data e ricevuta. In questa materia è soverchio l'essere eloquente; basta d'esser veritieri: e non essendo Sua Altezza ingannata da gli altri, non devrebbe ingannar se medesima, nè valer più l'esempio d'alcuno che la ragion medesima. Onde basta che Vostra Signoria illustrissima le scriva il vero, e lo scriva come amico mio e padron di molti anni, e come suo parente, benche non soglia scrivere se non ornatamente: laonde non sarà disiderata la sua eloquenza per la vita d'un suo servitore.

lo scrivo a Vostra Signoria illustrissima con poca diligenza, come sempre soglio, perchè più m'assicura l'affezione che mi porta, che nom is paventa il suo giudicio: ne stimo che le lettere che io le scrivo saranno fra quelle che vogliano stampare, o questa almeno; la quale vorrei che stesse occulta in modo, he mai si risapeses, c'a la benignia id de lagoro prencipe, o a la liberalità fossero stati necessari sproni o stimoli: de la clemenza non parlo, perchè mi ricordo che mi fu vietato il ragionarne. 'A tlendo a fornir la mia tracedia: e sono occupato de mare.'

<sup>\*</sup> A queste parole il Salvini fece questa postilla: « Mantova lo liberò da Ferrara. »

cora nel poema di mio padre, e sempre mi sopraggiungono altre occupazioni, acciò chi e non possa spedire cosa alcuna. Non ho potuto mai riaver quei dialeghi; però scrivo di nuovo al signor Maurizio, ' e mi raccomando a messer Giorgio. Ed a Vostra Signoria illustrissima bacio le mani. Di Mantova, il 22 di ottobre del 1566.

## 671 · A Giovan Battista Licino. - Bergame.

Non ho avuto lettera di Vostra Signoria, dopo quella che mi scrisse questa state, la qual mi fu data molto tardi. Però se vorrà scrivere, potrà raccomandar le lettere al corriero, e pregario che me le porti. Non so quello che Vostra Signoria abbia fatto dei daloghi: so con quanto affette aspetti d'esser compisciuto. A signori Tassi baci in mio nome le mani; e dica loro che avendo io credato altrui molti mesi ci da nni, sarebbe ragionevole che alcuno mi prestasse ierodenza. Ho hisogno di cappetto, e di roba di pelle; e de l'una e de l'altra almeno facuni far la sicurtà da messer Lodovico Tasso e raccomandatemi a tutti cotesti signori academici. Di Mantova, il 25 di ottobre 1586.

# 672 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Mando a Vostra Signoria il Secretario, nel quale ho corrette quelle cose che mi parvano d'averno bisogno. Le mando ancore un altro trattato, ch'io sectivo a lei stessa in questa materia. È scritto di mia mano, che vuol dire, male scritto; laonde dubito che Vostra Signoria a pena potrà intenderlo: ma io nou posso scrivere in modo alcuno più d'uno o due fogli di carta; tanti vapori mi vanno su la testa, bench'io sia digiuno: ed oltre

Forse voleva scriver Licino. Vedi la lettera seguente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il primo trattato del Secretario è diretto a Torquato Rangone, ed il 1867, e dedicati a don Costantini: ambedue stampati in Ferrara nel 1867, e dedicati a don Cesare da Este. Glieli aveva mandati già ai 7 d'ottobre.

a questo, he altri impedimenti. Veda Vostra Signoria quanto m'è necessario l'ainto suo. Diliberando di fare stampare l'uno e l'altre trattato, avvertisca che questo secondo non sia stampato scorrettissimamente, come sono state tutte l'altre mie cose.

Rimando ancora a Vostra Signoria l'ultimo quinternello, '
nel quale ho ripieno i vacui, cracconci molti versi; lanodo s'ella
avrà tirato a fine gli argomenti, si potrebbe cominciare a stampare, perchè mando ancora quelle stanze che mancavano. Altro per me non manca che la lottera dedicatoria, la quale si poò
riserbare a l'ultimo. Le stanze, che dovevano esser cinquanta,
non saranno più di venticinque; perchè mi sono cressiuti i negozi e mancale le speranze: queste ancora manderò assai tosto;
e saranno ancora cinquanta, se tante ne volete per aggiustare il
volume più proporzionatamente. Vostra Signoria dunquo non
indugi a dar principio; perchè questa sospensione può esser
cagione di molti impodimenti.

Le ricordo il mandarmi i libri, che mi sono necessari tanto, che non. ne posso star senza; o quella parte de le robbe, che spera potermi mandare; benchi 'ele siano state guadagnate da me in modo, che mi maraviglio che me ne sin negata alcuna parte. Solleciate, signor mio, perchè quanto più s' indugia, parte s' aggiunge maggior difficoltà al negozio, e molestia a l'animo mio. Vostra. Signoria baci le mani al signor don Cesare, ed al signor ambasciatore: e di grazin, se disidera di farmi conoscer l'amore che mi porta, mi scriva quanto più spesso ella può. E viva lieta. Di Mantova, l'ultime di ottobre - 1586.

#### 673 Ad Antonio Costantini, - Ferrara.

Leggo con infinito piacere il libro, del quale Vostra Signoria cortesemente m' ha fatto dono; ma vorrei che facesse il dono tompito, e mi mandasse gli altri due tomi che seguono dipo questo. Signor mio, io conobbi Vostra Signorja tanto cortese e tanto officioso, che non posso mutar quel primo concetto ch' io

feci de la sua virtà. Non si maravigli, dunque, s'io le scrivo così liberamente; anti da questa mia libertà ella stessa faccia argomento de la somma cortesia sua. Le averi ancora grand'obligo se facesse officio co'i signor fattore Coccapane, o co'l signor Pocaterra, perchè mi fosse restituito un tomo di Averroe, dun di san Tomaso, che mancano fra gii altri miei libri: ma questo può far con suo commodo, ed a qualche occasione opprinta. E vira felice. Di Mantova, il prime di novembre del 1586.

### 674 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Quanta sia la mia smemorataggine, a molti segni può esser manifesto; ma perticolarmente ora ne vedrà Vostra Signoria uno. Nel mio Secretario era una parte assai bella, nè punto vana, de' titoli e de la consuetudine; 'la qual manca nel acopia. Prego Vostra Signoria che cerchi la copia intiera; e potrà in mio nome chiederla al signor Torquato Rangoni, qual so che non negherà il dariavi: e la faccia stampare in quel modo, accioche tutte le mie opere non abbian la medesima disgrazia.

I miei libri sarebbono stati mandati a tempo; perchè ho bisogno di alcuni, e 'l posso avere di alcuni altri: ne l'altre cose aspetto quel c'avverrà. Ilo ricevuto il piego di Vostra Signoria, entrovi gli argomenti del Floridante, spiegati da lei n'imecosì leggiadramente, che occuparà o tora la palma agli altri c'hanno fin qui fatti argomienti in rime toscane: e vorrei potere essere io così eloquente ne le vostre lodi, come queste vostre composizioni non hanno hisogno de l'emenda che voi chiedete; ma voi fate questo forse più per modestia, che perchè giudicate varren mestieri. Parmi che al numero de gli argomenti, per agguagliar quello de' canti, ne manchin due: date dunque fine al resto allegramente, e fate stampare senza indugio alcuno. Vostra Signoria mi tenga vivo ne la memoria del signor don Cesare e del signor ambasciatore. E viva felice. Di Mantova, il 6 di novembre del 1586.

E nel primo trattato.

# 675 Ad Antonia Beffa Negrini.

Rimando a Vostra Signoria i suoi libri, pregandola che si degando il ribril, perchè me ne son pienamente servite: al rimanente ho provvisto con occhi d'Argo. Prego Vostra Signoria nondimeno che non ritardi gli effetti, ese intende qualche nuova de le . . . , ' me ne avvisi. E le bacie la mano. Di Mantova, li 6 di novembre del 1586.

#### 676 A Giovan Battista Cavallara.

I piaceri di questo autunno hanno trattenuta la purga, edifferitala sino a primavera, ne la quale è tutta la speranza de la mia salute, Sono infermo, come Vostra Signoria sa, di quella infermità ch'io portai a Mantova, assai neiosa; a la quale la libertà è d'alcuno alleggiamento: ed oltre questo, non mi pare di trovarne alcun altro. Ma il maggior di tutti gli altri mali, e'l più spiacevole, mi par la frenesia; perchè sempre son perturbato da molti pensieri noiosi, e da molte immaginazioni, e da molti fantasmi. Con la frenesia è congiunta una debolezza di memoria grandissima. Però prego Vostra Eccellenza, che ne le pilole c'ordinerà per me, abbia riguardo a l'uno ed a l'altro \* male particolarmente, e pensi di confortar la memoria; perchè farà operazione degna de la sua eccellenza e de la nostra amicizia, e mi obligherà perpetuamente. Sarebbe forse anche necessario ch'io mi cavassi sangue, e ch'io mi facessi far qualche cauterio; perchè se n'è serrato uno ch'io aveva, e non era anche bastevole. Torno a replicar quello c'una volta le ho scritto: chi congiungesse insieme tutti gli oblighi del mondo, come si ponno i grani nel mucchio, non si potrebbono agguagliar a quello de la salute ricuperata. E s'alcuno ebbe mai questa opinione. l'ho io, e la porto volentieri; perchè sono stato molti anni in-

<sup>\*</sup> a Cost l' originale. n È nota del Capurro; ma per originale vuolsi intendere la copia del Serassi.

<sup>2</sup> La stampa CV, et altro.

fermo. Laonde Vostra Signoria può esser tanto certa de la mia grattiudine, quanto io vorrie esser de la sanalà. Se servire màr al serenissime signor principe, o ad alcuno di questi principali gentiluomini, non si scordi che le sue raccomandazioni possono molto giovarmi: ma faccia ch'io ne senta in qualche modo il giovamento ch'io ne spero, e.che ni promette la sua eccelhenza; la qual non ebbe mai occasione di mostrarsi con maggior lode, henchè n'abbia avute molte di farsi conoscere con magior otulie. Et a Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova.

# 677 Ad Antonio Beffa Negrini.

Vostra Signoria non ha voluto ornar con molte belle parole il suo dono, ma il merito nio; forse giudicando ch'io avessi maggior bisogno di questo ornamento: il che io mon niego; perchè la fortuna m'è stata poco liberale de le suo ricchezzae de le sue pompe; e la natura e l'arte non m'hamo fatto così bello ne la parte interiore, ch'io possa vagheggiarmi con molto diletto: laonde orn ne lo specchio de. le vostro parole a pena raffiguro me stesso. Vi ringrazio mondimeno, che per vostro gentile artificio io posso compiacermi di questa approntezza; e s'io creassi che le mie parole potesser far che il hibro donattomi piacesse altrettanto, non vo ne sarci peraventura avano; mudiquol che appartiene a l'autore del dinlogo, 'o a la usolibale de persona introdotta; già ho scritto.' La vostra diligenza non he lodata accora; né forse così care vi sarebbon le lodi di diligenza, como quelle di corteisa. Di questa dunque vi lodo; pertu

Il libro donatogli dal Befa Negriai era questo: Il Casifotore, over dell' Arme et Nobilda, diadop det signor Pietro Grito da lesi, agl' illustrisismi signori conti Girolamo e Passlo Camoser; autorimente posto in tace da Antonio Befa Magrissi. In Misatore, per l'accesco Osana, 1586; in-l. Fra i sonetti in lode dell'autora, che si perentono di allogo, ii primo del cho nostro Torquoto, indiritto al conte-Cammilto Casificinor. Si legge pur fra le rime del Tasso, e comincia: De l'arme, odde prahent, il Grisia series.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Intende, a parer mio, del sonetto al Castiglione, di cui si parla nella nota precedente.

quel mode avete petuto mostrarla, nel quale altri patea mostrar la gratitudine. M'avete enorato largamente, ed ampiamente lodato; non essendo invitato da alcuna lode datavi da me, në da alcuna onore: m'avete prima visitato; 'e poi scritte; non avendo ricevute mie visite në lettere; e m'avete ancora fatto un grazioso dono, non avendo i che donarvi a l'incontro. La vostra dunque è vera cortesia e vera liberalità; peiche nonsi move per speranza di premuo che possa ricevere, në per obligo di beneficio c'abbia ricevuto. De l'altre cose scriverò, come abbia lettu i libror fra tanto vi bacio le mani. Di Mantova.

#### 678 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Se Vostra Signoria non avesse dato recapito a la lettera mia al magnifico signor Antonio Belfa Negrini, per risposta del bel dialogo de le Armi di nobiltà, intitolato Castiglione, via lui donatomi, può mandarla in casa del signor conte Camillo Castiglione, dove devea esser drizzata. Le ricordo il negozio inquel modo che può credere di condurlo più facilmente a fine. E se possibil fusse d'aver quei libri, gli adoprerei, e renderei subito. E le bacio le mani. Di Mantova.

# 679 Al eavalier Gaspero Pignatu.

Grande sventura è stata la mia, che le mie lettere non abbian ritrovata Vostra Signoria in Ferrara, o la ritrovino ne l'ora del partire: ma la sua cortesia è maggiore, perchè lo star lontano non la priva de l'affezione che mi portava; nè la partenza, de la memoria. Si ricordi (ch' io glie le ricordo volentieri) quanto cortesemente m'accalse in Ravenna, "mosso non da alcun obligo, ma da la sua gentil natura. Io son uomo che non posso esser

<sup>· \*</sup> Vedi a pag. 4 di questo volume, la nota 2.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Non so in qual congluntura visitasse Ravenna il nostro Torquato; nè ce lo sa indicare il signor Filippo Mordani, che per far cosa cara ai suoi Ravennai ripubblico questa e le altre lettere al Pignata in un opuscoletto, di cui sarà fatta menzione a suo luogo.

vinto se non da' beneficii; perchè a l'ingiurie non cedo, se non a tempo; e ne sono meno offeso, che non sono gli ingiuriatori medesimi. Questa cortesia vostra, e questa grazia del signor duca hanno fatto in me quell' effetto che sogliono spesso : laonde ho conosciuto aver tanto sol del magnanimo, quanto può star con la virtu cristiana. L'altre parti o non riconosco da la natura, o riconosco le contrarie da la grazia d'Iddio, de la quale mi riluce pur alcun raggio fra tante e sì oscure tenebre de' miei peccati, e de l'avversità de la fortuna, e de l'ostinazion de gli uomini. Io ho più volentieri quest'obligo al signor duca, che ad alcun altro; ma non vorrei che la sua grazia fosse ricordata o impedita o diminuita, almeno in quel c'appartiene a'libri. i quali lasciai in due casse e in una valigia. De la valigia non si fa menzione ne l'inventario; e de le due casse, in quella mi par che sia minor numero de' libri, ne la quale io lasciai il maggiore, e de' più importanti, che son quelli ne' quali he fatto molte postille; perchè non mi sarebbe tanto grave di ricomprarli(ben ch' io sia poverissimo) quanto di rileggerli. Il Nasello poteva mandarmi i suoi, i quali m' offerl in miglior mia fortuna, non pregato ne ricercato da me; perche io glie le avrei pagati: e se non fu dono, come io stimai, si doveva contentare che fosse vendita. Non mi ricordo se gli abbia notati di mia mano tutti . o alcuna parte. Può ripigliarsi quelli che non son segnati, oritenerseli, e aspettar il prezzo de gli altri, che gli sarà dato cortesemente. Vostra Signoria mi faccia la sicurtà ; perchè al suo ritorno sarà sodisfatta, se mai penserà di tornare a queste parti: e parendole, può pregare il signor don Cesare che faccia che il Nasello resti contento; il che sarà agevol cosa, perch'egli non studia, e i libri suoi non costan molto. Avrò grand'obligo a Sua Eccellenza, e conserveró questa memoria de la sua gentilezza perpetuamente. Prego a Vostra Signoria buon viaggio in ogni paese, e felice avvenimento in tutti i negozi, e accrescimento di grazia in questo, ed in ciascun altro tempo. Di Mantova, il 10 di novembre del 1586.

# 680 All' abate Cristoforo Tasso. - Venezia.

Intendo che Vostra Signoria è in Venezia, e non l'avendo potuta veder nel passale, vorrei almeno aver grazia di vederla nel ritorno, se può esser senza suo disago; perchè non dee prender questo incommodo, se Vostra Signoria non estimasse he la sua presenza potesse giovarmi più de le sue lettere: e benchè non abbia alcuna servità co'l serenissimo signer priacipe di Mantova, questa potrebbe essere occasione di frazi conscere a Sua Altezza per servitore: ma qualche volta aviene, che sia maggier forza, e quasi peso, ne le parole scritte, "perchè non trapassana di leggieri.

Del mio stato non le do avviso, perchè n' ho seritto molte volte al signor Maurizio, al signor Licino, ed a lei medesima. Son pochi, a quali avessi obligo più volentieri che a Vostra Signoria; però non mi pento d'averla pregata, nê mi vergogno di pregarla. La prego dunque che m' aiuti, e mi giovi, e mi favorisca in quel modo che le pare più onesto e più convenevole. lo avrei bisogno di sette, o al più di dieci scudi di libri: credo che'l Licino n'abbia scritto a Vostra Signoria. Sono alcuni, de' quali ho grandissimo bisogno; a loro son men necessari. Se'l Licino non avesse stampati i miet diadoghi, avrei pensato d'aggiungere, o di mutar alcuna cosa, come porteranno l'occasioni del mondo. Ma avvò sempre quel risguardo ch'io debbo a le cose ed a' tempi passati, ed a' presenti. Bacio a Vostra Signoria le mani; e la prego che mi tenga in sua buona grazia, e de s'ignori suoi fratelli. Di Mantova.

# 684 Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

Vostra Signoria, fra molte occasioni che sempre se le appresentano, di favorire i suoi servitori di poca fortuna, come sono io, ha preso quella ne la quale manifestando più il suo giu-

<sup>\*</sup> Cost trovo che s' è corretto la lezione del CV, che ha scutte; e potrebh' essere passabile.

dicio, ricerca il mio; forse per veder s'egli è conforme, o in qual cosa discordi da gli altri. Ma io non posso ne debbo se non lodar le composizioni de' gentiluomini cortesi; perchè tutti coloro che fanno altrui benefizio, vogliono esser lodati; ed io voglio quel ch' essi vogliono : ma particolarmente merita lode l'imitatore de l'inno; perchè, trapassando i termini de la imitazione entra ne le lodi del signor duca di Mantova serenissimo che per molte cagioni è lodevolissimo: ma troppo angusto 'spazio s' ha proposto il buon gentiluomo per così ampio suggetto. E peraventura ha voluto mostrare l'artificio maggiore, rivolgendosi entro così breve giro di parole e di versi. Ho scritto il mio parere; nel quale vorrei piacere a tutti, e spezialmente a Vostra Signoria che tanto merita di esser compiacciula: si contenti c'a lei solamente sia scritto; e se ne vuol far parte a gli altri, ne parli come di sua opinione. E mi tenga in sua grazia. Di Mantova.

# 682 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Prego Vostra Signoria che mi trovi un Sofocle ed un Euripide latino, da qualche amico suo che non sia dottissimo; perchè i dottissimi gli amano greci. Vostra Signoria mi faccia questo piacere; e si assicuri che s'io potessi fermar il miocervello, gli avrei comperi: ma non il ho ancora tanto stabilito, che non reputi esser meglio conservarmi qualche, scudo in borsa. La serenissima signora principessa mi disse, ch'io facessi intendere a Sua Altezza s'io avea bisogno d'alcuna cosa: fra i bisogni sono questi due libri, ed una Politica. Non son a vergogno, oc, hen non osassi di scriverio io medesimo Sua Altezza serenissima; ma ora ne ho voluto dare aviso a Vostra Signoria acciochè s'incomodi di dare noia. Bacio a Vostra Signoria le mani; el a prego a viveri leta, comi co erco di vivere. Di camera.

Il diietto di una parola era troppo manifesto nella siampa originele (CV, la quale leggeva ma troppo spazio. Le moderne vi supplirono stretto; ma Torquato, a parer mio, avrebbe a stretto corrisposto con largo, e ad ampio con angusto. E così be fatto.

#### 683 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Io m'attaccherei a un soldo; tanto son desideroso di ristorare i danni avnti, e particolarmente quelli de' libri perduti. Perè ringrazio Vostra Signoria del cambio offertomi. Può comperare l'orazioni di Demostene, e l'Apollonio tradotto; che l'uno e l'altro vidi l'altro giorno ne la libreria de l'Osanna : ma se Euripide si potesse ritrovare, l'averei più caro del Sofocle ; e la signora principessa serenissima avrebbe spese qualche soldo di più, con mio grandissimo gusto. Oltre a ciò, vorrei che'l padrone del libro prestatomi si contentasse ch'io gli dessi i danari che gli costò, perchè ne potrei aver bisogno non solo per questa tragedia, ma per altri miei componimenti. Vostra Signoria mandi per lo prezzo, che sarà dato al suo servitore. Depronostichi de gli ebrei non curo tanto, quanto di quelli de'cristiani: perchè quantunque l'arte sia la medesima, ed incertissima; nondimeno si dee considerare l'intenzione, e'l giudicio di colui che giudica de l'altrui nascimento. Io nacqui del 1514, gli undeci di marzo, nel quale è la vigilia di san Gregorio, a ore dieci. E mi fu predetto che questo anno, nel quale finirò il quadragesimo secondo, ' avrei molti beni e molte grazie da principi. La signora principessa serenissima potrà saper il rimanente da gli altri; e deliberar fra se stessa, s' ella sia più affezionata a la casa del padre o a quella del figliuolo. E bacio a Vostra Signoria le mani. Di camera.

## 684 Ad Ascanio Mori. - Mantova.

La colpa non è mia, ma de medici, i quali non vogliono guarirmi. Io sono smemoratissimo: e questa mattina, rispondendo

Il qualengesimo secondo l'avera conprinto nel marzo di quest ano 1586. Tutue le stampe poi leggono, a í 10: ma qual costrutto so ne ricava? Ilo ho pensato che il Tasso scrivesse a h. dieci. E così presso a poco tornerebbe ciò che scrive il Manso, che Torqualo nacquo mentre na il sole nel prin allo meriggio asseso.

a la lettera di Vostra Signoria , mi sono scordato del capitolo principale; ed altretlanto ho fatto rispondendo al signor Anniale Ippoliti: laonde di nuovo replico a Vostra Signoria, e da poi rescriverò a lui. Al signor de gli astrologi do solamente tanta fede, quanta basta; pur chi o posse leggrere i lor giudicit. A medici credo poco; ma le ragioni senza l'esperienza, alcuna volta non mi appagano. Faccia qualche prova questo tomominabile, o astrologo che egli sia, perchè in me può farfa; percioche io son simile a coloro che son dannati a morte, ne quali è lecito a far tutte l'esperienze. Se mi risanera, o s'almenoali eleggerirà il male, mi ritruoverà cortese gentiluomo, ed officiosissimo. Ed a Vostra Signoria bacio le mani; e mi raccomando al gentillissimo signor Leone. Di camera.

# 685 Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

Ringrazio Vostra Signoria di quel che m'offerisce; e so che gli effetti cortesi corrisponderebbono a le parole: ma una parte de le mie robbe è venuta, l'altra aspetto; laonde non ho bisogno di cosa alcuna; o l'avrò per picciol tempo. Ritrovai la Logica del padre Toledo; nè so s'io debba maravigliarmi de la mia soverchia smemorataggine, o de l'altrui sottile industria. Del Sofocle non ho bisogno, perchè me ne fu donato un altro da un gentilissimo gentiluomo, e mio dimestichissimo. Ma vorrei Euripide; e se ' devrebbe pur ritrovare in questa città, o ne le librerie, o in altro luogo. Sono occupato nel far il primo coro de la mia tragedia : ed in molte ore de la notte, che sono stato desto, appena n' ho fatto picciola parte. Però non mando i sonetti, che Vostra Signoria chiede: saranno due al più: nè li farò, se non da poi c'avrò finito il primo coro. Ma quando gli avrò finiti tutti, penserò s'in altra cosa possa sodisfar al mio debito. Vostra Signoria mi tenga in grazia di Sua Altezza, e le faccia sapere ch'io sono infelicissimo nel comporre, ed impedito da l'infermità. E le bacio le mani. Di Mantova.

Cost la CV.

# 686. A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Questa settimana passata non risposi a Vostra Signoria, perchè fui trattenuto in casa da molte occupazioni; nè so ancora se oggi; ch'è il giorno nel quale parte il corriero, potrò uscire. Manderò nondimeno la lettera a messer Francesco Osanna, " che mi diede la sua. Non ho avuta la lettera del signor Cristoforo Tasso, che mi scrive; nè quella del signor conte Soardo; che avrei risposto a l'uno ed a l'altro parimente: e bench'io aspetti di vedere il signor Cristoforo almeno nel ritorno di Venezia, nondimeno ho voluto scrivergli un'altra volta, \* perché potrebbe esser già passato, o aver fatta altra strada: Ho avuto da Ferrara quelle casse che io lasciai in Sant' Anna; laonde a gli altri libri avrei aggiunto volentieri l' Epitome de l'opere di sant' Agostino, 3 ch' io diedi a Vostra Signoria, e le avrei restituito il suo de' Numeri. De le mie scritture aveva bisogno grandissimo per molte cagioni, e particolarmente perch'io penso di fermarmi in Mantova. Se Vostra Signoria non delibera di venire, notrà mandarle a messer Francesco Osanna, Son debitore d'alcuni danari, ed ho bisogno d'altri. E con questo fine le bacio le mani. Di Mantova, il 18 di novembre 1586.

# 687 A Lorenzo Malpiglio. - Ferrara.

Se a Vostra Signoria non dispiace che si stampi quel dialogo che io feci, Del fuggir la molitudine: <sup>4</sup> sia contento di darlo al signor Antonio Costantini. A me sarebbe piaciuto più , che si fusse stampato in altra occasione; ma in questa ancora son costretto di chiederle questo piacere, doppo tanti altri, sicuro

<sup>\*</sup> Libraio di Mantova.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E la 680.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dell' Epitome grande dell' opere di sant'Agostino se ne conserva un grosso tomo, pieno di postille di mano del Nostro, nella libreria de Padri Ministri degl' Infermi alla Maddalena di Roma. (Serassi, Vita, II, 136, n. 3.)

<sup>4</sup> Fu pubblicato postumo, a cura di Marc'Antonio Foppa.

#### 688 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ed io ho ricevuta una lettera di Vostra Signoria e'I trattato del Secretario così gentilmente scritto, ' come suole scrivere tutte le sue cose e le mie, che non meritano tanto favore. Gliele rimando, avendo confrontati que'duo luoghi solamente, perchè mi sono confidato nel rimanente de la sua intelligenza. Le mando ancora le stanze che deono esser giunte al Tempio de la Castità; " e tre altre, che si possono porre nel principio de l'ultimo canto, o di quello che segue a quell'altro, ove dice d'attaccar la cetra ad una pietra, che non ben mi ricordo qual sia, Manderò la lettera dedicatoria lunedi per lo corriero, e'i sonetto de la Croce per il padre don Gabriello, che Vostra Signoria mi dimanda; se pur sarà possibile ch' io l'abbia fatto, perchè sono occupatissimo; e scriverò al signor don Cesare in quel particolare, come Vostra Signoria mi consiglia. Vorrei che questo poema fusse stampato in tutti i modi, e senza alcuno indugio; quantunque mi spiaccia di non aver potuto rivedere gli altri quinternelli, oltre al primo: e se Vostra Signoria potesse mandargli, jo gli rimandarej tanto a tempo, che non tratterrei la stampa, a la quale vorrei che si desse principio questo mese. E questo è il maggior piacere ch' io possa ricever da Vostra Signoria; il quale sarà compiuto, s'io potrò riveder gli altri quinternelli in modo, che non s'indugi.

Mi vien detto che l'Assalino fa stampare non so che mie lettere. <sup>2</sup> Egli sa pure ch'io son libero, e che la liberta puè essere spesso accompagnata con la licenza di far molte cose; però non devrebbe accuscer le mie disperazioni con questo nuovo dispiacere.

Scrivo al signor Giovan Lorenzo Malpigli, \* perchè dia a Vo-

<sup>1</sup> Il Costantini aveva una molto bella mano di scritto.

<sup>2</sup> Nel Floridante.

<sup>3</sup> Le così delle Poetiche.

<sup>4</sup> La precedente.

stra Signoria un mie dialoge Del fuggir la moltitudine; il quale si porta far stampare co il Secretario, che a punto sarà molto a proposito. Mi sono avisto che devere abbreviare quel titolo, se così pare a lei. Le dedicazioni non devrebbono esser mai imitili; ma Vostra Signoria vede meglio di me quel che conviene, perchè è in fatti. Il ritratto dimio padre, e l'altre cose, può tenere in casa del signor ambasciatore, o dove le pare, sino a migiore occasione. Io la ringrazio che voglia prender per me questo incommodo di venire a Mantova : e vorrei poteria accarezzar come ella merita; ma se non avesse avuta fretta d'andare a Roma, poteva indugiare siano che il hibro fosse stampato. E bacio a Vostra Signoria le mani. Di Mantova, il 22 di novembre del 1586.

# 689 Ad Antonio Beffa Negrini.

Ringrazio Vostra Signoria de le lettere mandatemi ma avrei bisogno d'effetti nella . . . . Vostra Signoria mi premise l'Euripide: dovrebbe esser venuto, e ritrovarsi. E le bacio le mani. Di Mantova, il 22 di novembre 4586.

# 690 A don Cesare da Este. - Ferrara.

Io non mi stanco di pregar Vostra Eccellenza perché spero d'esser esaudito di tutte le cose in un tempo medesimo. O rainedo che il Vassalino vou dare a la stampa alcune mie lettere, ne le quali mi tratterà come ha fatto ne l'altre mie composizioni, cioè male e pessimamente; acciochè la sua negligenza paia mia iginoranza, ed io perda il credito che mi vo procurando. Per conchiudere un giorno questo negozio, però 'prego Vostra Eccellenza che gli faccia commandare che non le stampi, se prima non me le manda a rivedere; ed io avró ne la revisione tuttoquel riguardo a la sodisfazione de 'padroni, che possa avere un servitor ben sodisfatto: perchè così vorrei essere; e così mi gieverebbe. Oltre a ciò, prego Vostra Eccellenza che mi faccia reu-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Temo che questo periodo non sia integro.

der le scritture e le lettere ch' io lasciai ne la valigia, e l'altre cose tutte che già furono mie, ed ora son di chi vuole Sua Altezza: ma niuno le è più divoto servitore di me, e molti sonomeno antichi. Bacio a Vostra Eccellenza le mani, ed aspetto Plinio. Di Mantova, il 23 di novembre del 1586.

# 691 A Ercole Coccapani. - Ferrara.

Ringrazio Vostra Signoria che non abbia ricusato di rispondermi; perchè non sarà men cortese ne'fatti che ne le risposte. Io ricevo da Sua Altezza ogni cosa per grazia: ma perchè ha voluto che mi si renda una parte di quel che fu mio, la supplico che voglia rendermi l'altra ; e non voglio altro intercessore nè altro mezzo che Vostra Signoria: nè 'niuna maggiore speranza posso avere de la sua grazia. Laonde non mi muove tanto il valor de le robbe, quanto questo segno d'amorevolezza; perciochè i corami e i razzi e qualche sedia e qualche tavola si potranno comprare di leggieri, o avere in dono : ma niuna sodisfazione potrà consolare il danno di questa repulsa; e mi parrà che Sua Altezza m'abbia stimato indegno di perdono e di grazia. Io per natura fui sempre poco atto a' servigi d'alcuno; ora per l'infermità sono affatto inutile. Le cagioni de l'infermità Vostra Signoria può saperle; però non si maravigli s'io spendo poche parole in supplicarla, parendomi che mi possono servire in vece di molte orazioni, i molti anni de la mia infelicità. Piaccia a Dio c'abbia lieto fine : e Vostra Signoria non manchi dal suo lato. acció ch' io possa conservar grata memoria de' favori c' ho ricevuti da lei e dal signor suo padre, come farò volentieri. Oltre le robbe, lasciai alcuni miei discorsi ed altre scritture, le quali nii mancano: e so che Vostra Signoria potrà agevolmente farmele restituire; e credo che debba farlo. E le bacio le mani. Di Mantova, il 23 di novembre 1586.

Poscritta. Baci le mani a la signora duchessa, a la quale scriverò lunga lettera.

Manca al Cochi il nè.

#### Ad Antonio Costantini .- Ferrara 692

Mandai subito le stanze che doveano essere aggiunte al Floridante; ma quelle tre in laude del serenissimo signor duca di Mantova non vorrei che fossero stampate ne l'ultimo canto, ma nel quarto o nel quinto che sia, dopo quella stanza ne la quale scrive di por la cetra sovra la pietra. Ora le mando il sonetto sopra la Croce. che non ho potuto far più, e la lettera al signor don Cesare: s'avrò tempo manderò anche la dedicazione, acciochè Vostra Signoria non metta alcuno indugio a la stampa; ma al più tardi, la manderò per quest' altro corriero.

Vorrei che Vostra Signoria m'aiutasse a mettere insieme tutte le mie lettere; e però, mentre jo procurerò di riaverle da molte bande, e particolarmente dal signore Ardizio e da altri amici, Vostra Signoria può scrivere a la granduchessa ed al suo secretario, pregandoli che mandino quelle ch'io ho scritte a Sua Altezza: il che deono far tanto più volentieri, che non fece il duca di Parma, quanto più posso sin'ora lodare la liberalità vineziana de la romana. Noi altri poeti non possiam viver lietamente, se i prencipi non riconoscono, con questi quasi tributi, la nostra virtu. E per fermo è una nuova sorte di grandezza non conosciuta dal volgo, il potersi fare i prencipi tributari: ma questo secreto non convien rivelarlo al volgo, perchè Vostra Signoria anch' essa è poeta, e dee favorire i poeti: ma lasciamo i scherzi da parte. Se Nostro Signore dopo tante mie tribulazioni si mostrerà benigno e favorevole a' miei giustissimi disideri, ed esaudirà le mie umilissime preghiere, io non dubbito che questi prencipi d' Italia non debbano mostrarsi, meco liberali, come io avea pensato inanzi a tanti di di mia infelicità. Fra tanto Vostra Signoria m'aiuti in questo negozio de la stampa, quanto ella può; e sappia che di niuna cosa fo maggiore stima,

<sup>1</sup> Comincia:

Di vincitor, ch'in Campidoglio ascenda.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Forse manca presto : e forse può voler dire , che non gli è stato concesso di far priù del sonetto che ha fatto.

che de la memoria di mio padre: ma conviene ancora che io abhia risguardo a molte altre; ed in alcune sono stato quasi costretto. Bacio a Vostra Signoria le mani. Di Mantova, il 24 di novembre 1586.

#### Ad Annibale Ippoliti. - Mantova. 693

Un mio sonetto, e mille preghiere di Vostra Signoria potranno acquistarmi tanto de la grazia del serenissimo signor duca, quanto può bastare non solo a conservarmi quella del serenissimo signor principe, ma per accrescerla: e ne mando uno solamente; perchè se più ne mandassi, non darei a la sua cortesia grande occasione di mostrarsi a favor d'uno, che vnole più che non può. Fra tanto attenderò a finir la mia tragedia , la quale in vero mi tiene occupato; e la finirò con due Sofocli, ma senza l' Euripide: acciochè io possa almeno imparare con questa occasione quanto sia utile, anzi necessario, il cambio de le cose co'l quale sogliam dare il soverchio, e prender quel che ci manca. Bacio a Vostra Signoria le mani, ed a' suoi compagni similmente. Di Mantova.

#### 694 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Io soglio uscir quando posso, ed aver le risposte di Vostra Signoria da' corrieri quando vogliono; però non si maravigli se riceverà molte lettere in molti pieghi: in questo sarà la dedicatoria al signor duca di Mantova, acciochè s' incominci subito a dar principio a la stampa, Non può Vostra Signoria farmi maggior piacere. Messer Girolamo Costa non ha eseguito l'ordine di Vostra Signoria come avrei creduto, quantunque gli abbia mostrata la lettera ch'ella mi scrive: andrò oggi di nuovo a trovarlo, per veder s'avrà mutata opinione; ma egli poteva esser più cortese. Procuri da la gran duchessa le lettere ch' io le ho scritte, perchè disidero che si stampino fra l'altre mie: e sopra tutto Vostra Signoria serbi le lettere scrittele da me : acciochè restino perpetuo testimonio de la nostra amicizia . e de la mia benevoleuza. Ne la mia valigia erano alcune scritture, le quali io ricuperarei volontieri. Fra gli altri miei libri me ne fu mandato uno di monsignor Fantino: se l'ha scompagnato, me ne servirò; ma non vorrei adoprarlo, s' egli avesso gli altri tomi. Vostra Signoria sappia ch' io son discretissimo: E le bacio le mani. Di Mautora, il 26 di novembre del 1586.

## 695 A Giulio Vassalino. - Ferrara.

E possibile che non vogliate contentarvi di tanti dispiaceri, senza proceder più oltre? Voi avete fatto stampare tante opere mie scorrettissime, e non mi avete donato cosa alcuna; anzi non m'ayete pur voluto pagare quel che dovevate; ora volete accrescer le mie disperazioni con lo stampar queste lettere. ! Mandatele almeno prima, acció ch' io le riveda; e fate ch'io conosca in queste feste di Natale qualche segno di pentimento, acciò ch'io possa viver più lietamente che non ho fatto molti anni. Il Tasso vuol che gli sia donato da tutti: da' grandi, per timore che non ne dica male; da' piccioli, per tema che non ne faccia loro. Voi mi vedrete un giorno con un archibugietto al fianco, e con un altro ne la bisacca, e con la spada o con uno spiedo in spalla, come vanno gli scherazzi; 'ed avrete occasione di guardarvi, se non cercate di placare il mio sdegno. Ma in conclusione vi prego che mandiate queste vostre lettere, acciò ch' io le riveda ; che ve ne daró de l'altre. E mi vi raccomando. Di Mantova, il 27 di novembre del 1586.

# 696 Ad Annibale Ippoliti. — Mantova.

Mando a Vostra Signoria un altro sonetto fatto al serenissimo signor duca nel medesimo, suggetto. Serivero più luco composizione in altra materia, o almeno in altra accasione; perchè ora sono occupato, come io le ho seritto. Ringrazio Vostra Signoria che n' abbia trovato l'Euripide: e le bacio le mani. Di camera.

I Le Poetiche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Così legge il Cochi, mutato dagli altri editori in scherani.

# 697 A Margherita Gonzaga, duchessa di Ferrara.

La grazia di Vostra Altezza è stata forse tarda; perch'io la riceva dove ella nacque, ed ove mio padre ed io eravamo servitori del suo, prima ch' ella nascesse: così ha voluto il serenissimo signor principe suo fratello, ed io medesimo, e la providenza di Nostro Signore; de la quale temerei molto, se non fossi stato in ogni tempo affezionatissimo a la grandezza, a la riputazione, a l'onore de la sua illustrissima Casa. Ma non avendo in ciò alcun rimorso ne la coscienza, son pieno tutto di buona e di certa speranza. Le mie pazzie si possono imputare a la mia fortuna; l'altre cose, al mio volere; nel quale non può essere alcuna mutazione, almeno in quel c'appartiene al servigio di Vostra Altezza e del serenissimo signor principe: nè potrei anche essere in parte, dove il serenissimo signor duca suo marito dovesse più agevolmente perdonarmi; e co'l suo perdono dovrebbono finire tutti i miei mali, e l'inquietudini, le quali cominciarono co'l suo sdegno. Io non debbo irritarlo, ma placarlo: ma com' io conosco il debito, altri sa il potere; e Sua Altezza si dee appagare de la volontà. Le dimando una picciola grazia de razzi e de corami, e d'altre cose che già furono mie, e d'alcuni libri e d'alcune scritture particolarmente; la qual sarà cagione ch'io più volentieri mi fermi in questa città, e ch' io speri più facilmente di risanare. Sono frenetico già molti anni, e per la frenesia impedito in tutte le operazioni de la mente : gli altri mali sono più noti a gli altri, c'a me stesso, e chi gli conosce, dovrebbe sapere il rimedio e poterlo usare. Non sono si giovane, ch' io andassi volentieri mutando paese e servitu; e la mia fortuna è stanca come l'ingegno; e l'infermità m'ha fatto più povero di speranze: e per tutte queste cagioni io mi raccomando a Vostra Altezza. Ed umilissimamente le bacio le mani. Di Mantova, il 29 di novembre del 1586.

# 698 A Ercole Coccapani. - Ferrara.

lo conosco la gentilezza di Vostra Signoria, la qual non sa negare cosa che se le dimandi, se non risposta: però concedendomi questa, mi concede tutte l'altre. Ho bisogno d'alcune cose, le quali dimando. L'altre non chiedo perche or am libicognino; ma per non far torto a la cortesia di Vostra Signoria, e per non mostrar dubbio alcuno de la grazia di Sua Altezza; e per non mostrar dubbio alcuno de la grazia di Sua Altezza; e que que questo picciol dono di quelle cose che fur giàmie, m'insegnerà per l'avvenire adessersavio, dimostrandomi ch'ela asia stata più clemente in renderle, che io cauto in conservarle. Questo anoror sarà un segno di clemenza e digrazia conceduta. Ne'corami non so che alcuno abbia ragione, perch'io il pagari; è ne' razzi, quello ebreo n'ha poca o nima, 'perchè si contentò di pigliare il Valenza per creditore. Ma basta l'autorità di Vostra Signoria e del signor suo padre; a cui bacio le mani. Di Mantova, il 29 di novembre del 1586.

Poscritta. Si degni d'appresentare la mia a la signora duchessa: e s'ella farà ch'io sia compiaciuto ne le cose oneste, come Vostra Signoria accenna, ne l'altre io cerco piacere.

# 699 Al cavalier Gaspero Pignata. - Ferrara.

Il quadro di mio padre e le mie scritture mi sono tanto care. che s'appresenta a Vostra Signoria occasione di farmi nuovo favore, non minor del primo. Onde io stimo che non le spiacerà d'aggiunger quest'obligo a gli altri, acció ch' io debba tener perpetua memoria de la sua cortesia. È stato il primo che doppo il mio partire l'ha usato meco in coteste parti: non vorrei che fosse l'ultimo, o che quella sua sia stata l'ultima azione. La sua virtà è quasi un fonte, da cui possono derivar sempre nuove grazie e nuovi favori, e risplende come un raggio di sole; onde non può temere che sia men chiaro, perc'altri l'usi nel medesimo tempo. lo non vorrei adoperar quel libro di monsignor Fantino, s'egli fosse compagno di molti altri tomi del medesimo autore; ma non estimo ch'egli sia: credo che Vostra Signoria avrà fatti i miei protesti. E le bacio le mani. Sia contenta di baciarle in mio nome al signor cavaliero suo fratello, ed a'signori Taverrisi. Di Mantova, il 29 di novembre del 1586.

<sup>\*</sup> Vedi il primo tomo di queste Lettere, alla pagina 22, n. 1 e 2.

## 700 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

De' dialoghi de la Nobiltà e de la Dignità non so que le 'abbiate fatto. Non si potevano stampare con mia sodisfazione, se io non vi aggiungeva alcune cose pertinenti a l'autorità di Nostro Signore; 'e non era maraviglia che io me ne fossi dimenticato d'alcune, in tanta debolezza di memoria e in tanti anni d'infermità. De' dieci scudi chi o avanzava, o (come a voi pare) sette, avrei avuto maggior bisogno innanzi a questo Natale, che in altro tempo; e sono passati mesì ed anni che mi doveano esser pagati. Mi rincresce di chiederli in questo tempo che dovete maritar vostra sorella; ma pochi donari non possono disturbare un matrimonio, ne dare incommodo a' preti ed a' mercanti, che sono sempre agiati e beno stanti. E vi baclo le mani. Di Mantova, il 29 di novembre 1586.

#### 704 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Sono molte settimane ch'io non ho lettere di Vostra Signoria, onde ni saranno più care quando mi saranno portate. Le mandai la lettera dedicatoria, ed alcune stanze; si che poteva dare il poema a la stampa. Ninna cosa importa più in questonegozio, che la prestezza; perch'io disidero la grazia di questi serenisimi signori che mi lanno tratto di prigione. Prego dunme Vostra Signoria che non indugi, ne trattenga più il libro.

Il ritratto di mio padre m' è caro quanto possa esser cosa al mondo; però gliele raccomando, ed insieme queste due lettere inchiuse: l'una de lo quali è scritta al signor Ercolé Coccapani, 'il quale potrà darle alcune altre mie robbe: è gentiluomo, e' l'ark agevolmente: ma sarà meglio che gilei di sa ambedue.

Mi rincresce di non aver fatto menzione nel mio Secretario di sei epistole di Demostene, e d'una di Filippo: s'io n'avessi copia alcuna, gliele aggiungerei. Sono gravi, come quelle di

Gioverà vedere quanto ho riferito nel volume II, pag. 270, nota 1.
Vedirla fettera di n. 698.

Platone e di Marco Tullio, e co'l parlare assai continovato, e, per così dire, legato da le congiunzioni. Vostra Signoria può prender ne le cose mie ogni sicurtà, e questa ancora d'aggiungervi queste parole: « L'epistole di Filippe e di Demostene agguagliano ne la gravità quelle di Platone e di Marco Tul-« lie: » e se per se stesse non s'attaccassere cen l'altre, ve n'aggiunga quattro o sei de le sue tuscanissime. Non so che pensi il Vassalino; e s'oltre l'obligo suo, vorrà far ch'io abbia qualche scudo per questo Natale. Io ho pensato di formare anche l'Idea de lo stampatore; ' e'l vorrei officiosissimo, e cortesissimo: egli m' intenderà. Vostra Signoria mi consoli spesso con le sue lettere. Io ho quasi finita la mia tragedia, la qual darò a la signora principessa serenissima, che fu cagione ch' io la finisca. De le mie scritture io scrivo al signor cavalier Pignata, \* che mi promise di farle ritrovare. E bacio a Vostra Signoria le mani. Di Mantova, il 30 di novembre del 1586.

702 Ad Antonio Costantini. - Ferrara

Nel serrare il piego, vedendo quanto male io ho scritto alcune cose, ho voluto aver maggior fede ne la sufficienza di Vostra Signoria, che timore de la mia negligenza, o de li stampatori; perchè so ch' ella potrà intendere, e corregger tutte le cose agevolmento. Ora io mi vaglio di lei: una volta la servirò io in simile occasione. Il Floridante mi piaccrebbe in quarto o in ottavo foglio, più tosto ch' in forma picciola; ma in tutti i modi la prego che faccia stamparlo con la dedicazione al serenissimo signor duca di Mantova; perchè così deliberai che si facesse; e tale anche era la volontà di mio padre stesso. Ed a Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova, il 7 di dicembre del 1586.

703 A Maurizio Cataneo. - Roma.

Ne l'ultima lettera di Vostra Signoria ho conosciuta la rara sna virtu, e la singolarissima affezione che mi ha sempre por-

<sup>\*</sup> Come il Zucchi fece quella del Segretario.

Vedi qui davanti, la lettera data del giorne 29.

tata, ed ora mi porta in quello stesso modo. De la quale la ringrazio quanto posso; poiche non posso lodarla quanto vorrei; e particolarmente odo il consiglio che mi dà sincerissimamente . di non venire a Roma, s'io non ci vengo con mia riputazione. Ma il venirci in questo modo è difficilissimo: e devrei forse stimar che devesse esser mio onore il venirci, come altre volte ci son venuto, e'l dimorarci; e non altrimenti; ma senza l'aiuto vostro, e de' vostri signori ed amici, non n'he molta speranza; perchè, rimanendo a Mantova, e confermando la servitù con questo serenissimo principe, non sarebbe agevole, ne forse onesto, prender occasione di chieder licenza. Vostra Signoria sa in gran parte le cose passate, da le quali può argomentare le presenti e le future. Io non potrei sostener di vivere in corte con peggior condizione, o con minor favore di quello c'ho avuto ne la mia gioventù. E questa è quella deliberazione ch'io non posso ne voglio ne debbo mutare, benche mutasse ' tutte l'altre: e se io voglio misurare insieme le mie colpe e le pene, queste mi paiono tanto maggiori di quelle, ch' io pretendo tutti quelli onori e quelle grazie che possa pretendere alcun gentiluome d'Italia: ed a chi non vuol far grazia, dimando giustizia. Ho passato con Vostra Signoria tutti i termini del parlar liberamente: faccia ch'io non passi quelli de la modestia; non dico con lei, con la quale non ho occasione, ma con gli altri. E poiche ha voluto rinovar la memoria di mio padre, non consenta, per quanto si stenderà la sua autorità e de'suoi padroni. ch'io sia costretto a far le pazzie, come sono sforzato a dirle. Se stimerà ch'io debba fermarmi in Lombardia, penso di stampar un poema di mio padre, \* drizzato al già eccellentissimo, or serenissimo duca di Mantova. Ma questo sarebbe uno stabibilir la servitù con questo principe; al quale avendo l'obligo de la libertà non parrebbe ch'io glie le potessi pagar se non con la libertà medesima: nè io ricuso la servitù, ma le condizioni de la servitù, se non sono quelle che mi paiono convenienti. Vostra

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Così la stampa CV, che le moderne han preteso di emendare in mutassi.

<sup>&</sup>quot; Il Floridante.

Signoria baci in mio nome le mani a l'illustrissimo signor cardinale Albano, ed al reverendissimo Patriarea, ed al reverendissimo Nunzio. E saluti i miei nepoti, se mai scrive ad alcun di loro. E viva felice. Di Mantova.

Ho avuto lettere dal reverendo Licino: ma Vostra Signoria non resti di scriverli.

#### 704 Ad Antonio Costantini. - Ferrara

Una settimana è stato trattenuto il quinternello che Vostra Signoria m'avea mandato: laonde non si maravigli se non è servita d'alcune cose che mi dimanda; ma di tutte sarà compiaciuto , com' io sia meno occupato. La tragedia mi vorrebbe tutto : ma è stato necessario ch'io attenda ancora a quest'altro negozio. Le rimando il quinternello con le mutazioni di molte stanze, e d'alcuni versi, per le quali questa notte sono stato desto molte ore. Vorrei che si stampasse in tutti i modi, e si cominciasse inanzi Natale. Vostra Signoria non può farmi maggior piacere di questo: nè avrà mai così bella occasione di giovare ad un suo amico : e ne meritarà tanto maggior loda, quanto in questa operazione sarà più singolare, o almeno più raro; e niuno il loderà più volentieri di me. Fate dunque di grazia, signor mio, che 'l Vassalino o gli altri librari non mi menino di giorno in giorno \* con tanto artificio, e con impedimento de' miei negozi. Non so quello che a lui importi lo stampar prima il Secretario; ma dovendosi stampare, com' io concedo, non si dee guardare a la picciolezza del volume più c'a la convenevolezza. Sarebbe male accompagnato co'l dialogo de le figure: più convenevolmente si possono stampare insieme il Messaggiero, o quel Del fuggir la moltitudine, come già le ho scritto. L'uno si potrebbe avere dal signor Malpiglio, c'al fine dovrà esser cortese in renderlo: l'altro aspetto da Roma, perchè non so chi n' abbia copia. È riformato, e son cassate molte vanità, ed aggiunte molte cose di maggiore importanza. Fra tanto non si dee perdere il tempo,

z a Promissis ducant. » (Postilla del Salvini.)

ma stampare senza indugio il Floridante: ed io ve no prego per la nostra amicizia, e per la benevolenza del signor cardinale del Mondov1, che vi è tanto cara: e dopo avervene pregato, ve ne riprego; e vorrei che l' pregare e l' ripregare non fosse inatomo. De la dedicazione, Vostra Signoria può deliberare aus modo: co l' Messaggiero sarebbe quasi necessaria una lettera al serenissimo signor prencipe di Mantova. lo serbo tutte le mie rime: e sei stampatori non mi fanno de le solite burle, spero di farne stampare io stesso un buon volume. Mando ancora te stanze, le quali potrà mettere fra l'altrede le donne caste, dove più le pare. Baci in mio nome le mani al signor don Cesare d' Este ed al signor ambasciatore, s'egil sarà ritornato da Fiorienza: ed avertisca di mandar le sue lettere in modo, che mi siamo date subito. Terrò memoria del padre don Gabriello: fra tanto Vostra Signoria può conciare quel verso cost:

Voi sacrate a la Croce or prose or carmi.2

Aspetto sue lettere conforme al espettazione ch'io ho de la sua gentilezza. E le bacio le mani. Di Mantova, il 9 di dicembre del 1586.

# 705 A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Io non vedo più maestro Bartolomeo; però non so se m'abbia portato in questo viaggio alcun libro. Dovrebieportarmedo in camera, 'Perchè sarà pagato cortesemente. Lo son poverissimo gentiluomo, però a Vostra Signoria non posso offiri cosa alcuna in questo matrimonio di sua sorella; se'l mio negozio di Napoli fosse spedito, 'à avrei mostrato a Vostra Signoria che non mi manca animo nè volontà di riconoscore i servigi; ma in

<sup>1</sup> Nel Floridante.

Leggevasi nella prima lezione, come tuttavia leggono le stampe:
Alla Croce il mio core io sacro e i carmi.

Vedi la lettera di n. 692.

<sup>2</sup> Cioè in corte.

<sup>4</sup> La ricuperazione dell'antifato materno:

questo mezzo, io ho bisogno di quel de gli amici. La miglior nuova ch'io potessi avere, sarebbe che'l patriarca di Gerusa-lemne - fosse cardinale. Ma questa nuova dignità gli accresco-rebbe spesa, lande io sarei ne bisogni medesimi. D'altri amici non so quel che possa promettermi: padroni non desidoro, servitori non posso tenere; però Vostra Signoria mi scusi: e se le parrá di farmi compagnia nel viaggio di Roma, io la ringrazio; ma non posso partire, se'l padre don Angelo non mi assicuri passo. Vostra Signoria madi le scritture, non potendo venire; e baci le mani al signor. Ercole Tasso. Di Mantova, il 13 di decembre 1586.

# 706 A Ercole Coccapani. - Ferrara.

La buona opinione ch'io ho de la natura di Vostra Signoria mi fa quasi scordare quella ch' io dovrei aver de la mia fortuna: ne la quale non dovrei molto fidarmi, per non esser simile a coloro c'avendo fatto naufragio, tornano un'altra volta a navigare poco felicemente. Ma non sia vinta la sua cortesia da la mia cattiva sorte. Io non ho voluto dimandar giustizia, ma grazia; avendola dimandata per quei mezzi che può sapere. tante volte, in tanti modi, e con tante preghiere. Ma le grazie ancora sogliono esser giuste. Non ricuso il mezzo del signor conte Federico Miroglio, bench' egli m' abbia negata risposta; e non avendo voluto darmi la sua, molto meno mi procurerà quella de la signora duchessa, s'io non adopro altri intercessori: ma non vorrei moltiplicare in infinito. Vostra Signoria può aver tanta parte in questo, quanto l'è piacinto d'aver ne gli altri favori ch' io ho ricevuto. Accetti da me ogni cosa in buona parte, com' io accetterei tutto lietamente da la sua benignità. E le bacio le mani. Di Mantova, il 14 di decembre del 1586.

# 707 Ad Antonio Costantini. - Ferrara

Ringrazio Vostra Signoria infinitamente c'abbia fatto dar <sup>1</sup> Scipione Gonzaga. principio a stampare il Floridante; perchè niuna cosa può acquetarmi più l'animo in tutte le deliberazioni. Faccia dunque ancora, che gli stampatori seguitino; e schivi tutti gli impedimenti. o gli rimova. Io cerco di ricuperar con ogni diligenza tutte l'opere mie. Ho avuto un libro assai grande di rime da Bergomo; un altro ne portai meco: ma'l primo è in poter del signor Alessandro Pendaglia; al quale io scrivo una lettera, pregandolo che voglia mandarlomi. Io non ho lasciato a Sua Signoria alcun memoriale : ma il Seneca sarebbe stato a me invece di memoria. Non mi maraviglio molto che ne gli stampatori si trovi poca cortesia; ma ne cavalieri dovrebbe ritrovarsi, e nel signor cavalier Pignata come ne gli altri. Egli dee sapere quel c'avenisse di molte mie scritture ch' erano ne la valigia . de le quali non ho avuta alcuna. Ho poi avuta la risposta del signor Coccapani. A monsignor Fantino sono obligato del dono; ma se quel volume fosse accompagnato con gli altri di sant' Agostino, mi parrebbe indiscrezione l'accettarlo. Gli altri suoi libri rimandai di Santa Anna; e. se ben mi ricordo, furono Paolo Emilio e Guglielmo Tirio: gli devrebbono esser dati, se non gli sono stati deti prima. Vostra Signoria l'avvertisca.

Le niando la tragedia, e n'aspetto la copia promessa, per anpresentarla a la signora prencipessa. Il signor patriarca di Gerusalemme me n'avea dimandata un'altra copia; ed io non posso negarla, perchè già gli fui obligato più che a tutti gli uomini del mondo, ed ora vorrei avergli altrettanto obligo. Suol molto favorir tutte le mie composizioni: ed io non ho maggior piacere che sian lette da alcun altro. Messer Luca Scalabrino, al quale io scrivo, a si prenderà questa fatica, se pare a Vostra Signoria. Egli ha grandissima pratica de la mia lettera ; onde intenderà agevolmente le correzioni.

Le rimando indietro il Secretario, e quell' altro picciol trattato. Ho mutato quel ch'io voleva; ma ne l'altra copia son le mutazioni de le figure, ch' importano assai. Prego Vostra Signoria che ci abbia avertenza, come a quell'altre fatte nel Flori-

yedi la lettera al Licino, del 18 dicembre.

<sup>·</sup> Vedi la lettera qui presso.

dante. Le sue lettere mi sono state portate questa sera assai tardi, in compagnia di molte altre; laonde è impossibile chi iole mandi quel che chiede, sino a quest'altro lunedl. Frattanto Vostra Signoria mi conservi ne la grazia sua, ed attenda al Ploridante. Di Roma aspetto il Messaggiero ed altri dialogi. Il signor Malpigli credo si contentarà di dare il suo. Vostra Signoria gli baci in mio nome le mani; com'io le bacio a loi, ed a tutti gli mici suoi similmente. Di Mandora, il 14 di de, ed la tutti gli mici suoi similmente. Di Mandora, il 14 di decembre del 1596.

## 708 A Luca Scalabrino. - Ferrara.

Dache mi prometteste con una vostra lettera di venire a Mantova, non ho più intesa novella di voi: non vorrei che foste morto in mode alcuno. Vedete artificio da costringer gli amici ad esser più solleciti d'ogni accidente! quasi senza questa cagione io non fossi stato assai disideroso de la vostra salute. Scrivetemi di grazia, per quanto amore mi portaste un tempo, e mandate quei danari al signor Scipione Gonzaga, o a Mantova, se potete mandarli sicuramente. Un altro piacere vorrei da voi : verbigrazia, che ricopiaste la mia tragedia che sarà ne le mani del signor Antonio Costantini, nostro commune amico, e ne mandaste la copia a l'illustrissimo patriarca di Gerusalemme: e l'obligo si raddoppiarebbe, s'egli l'avesse a tempo per questo Natale, perchè potrebbe leggerla a qualche amico e signor mio. L'un mio pensiero mi porta a Roma con l'imaginazione, l'altro mi tira al signor Marco de' Pii: baciateli la delicata mano da mia parte, e diteli che di leggieri si potrebbe recitar la mia tragedia questo carnevale in Mantova. Se vuol venire a lo spettacolo (disse il Castelvetro), si contenti di non leggerla, e voi di non mostrargliele; acciochè meno il fastidisca nel rappresentarsi. Il signor prencipe gli farà carezze: laonde, per mia opinione, può venire a farmi questo favore. Fate di grazia ch'io sia sodisfatto in tutte le cose de le quali io vi prego : e vi bacio le mani. Di Mantova, il 14 di decembre del 1586.

### 709 Ad Antonio Costantini .- Ferrara.

Io avea scritto così frettolosamente, come soglio, a come posso; ma tornando a legger la sua lettera, ho conosciuto di averle maggiore obligo ancora, ch'io non credeva: per lo quale tanto più mi vergogno di non poterla servire questa notte, benche siona soi ore, edi o stauchissimo; perchò oggi in finita la mia tragedia, a la quale, se io non avessi fatto l'invoglio, aggiungerei forse otto o diece versi, e non più: nè credo d'aggiungeril, da poich ella sarà trascritta, Oggi ancora, dopo aver fatto l'invoglio, ho letta la Semiramis del signor Muzio, ' de la quale io non aveva memoria alcana. Il ringrazio del sonetto, da l'occasione egli troverà me altrettanto pronto in onorarlo.

Se Vostra Signoria vede il signor don Ferrante, gli baci in mio nome le mani. Io la compiacerò de la richiesta che mifa per l'amico suo; acciochè vegga che il piaceri e benefici ch'ella mi ha fatti, e fa di continuo, non sono sparsi al vento: ma non dee per ora aver maggior compiacimento, che di giovarni in questo negozio. Faccia seguitare a stampar l'opera cominciata; e spedisca più presto che può, e mandi la trugdia rescritta. Le bacio le mani. Di Mantova, il 14 di decembre 1586.

# 710 A Marco Pio di Savoia.

È stata cortesia la vostra di scriver così spesso ad uomo più tosto bisognoso de' suoi favori c'atto a' servigi: e sciocehezza sacebbe stata la mia il negar risposta, e negligenza il darla tardi, e superbia il rispondere altrimente di quello che si conveniva a i meriti di Vostra Signoria illustrissima; ma tanti difetti non possono essere ov'è tanta affezione. Questo non sonomie colpe,

2 Si questi Muzio Manfredi, del quale poù vedersi un brano di Ietter, a, proposio della sua Scarimentele, nella cost 4 della nga, 2 di questo volume. Vedasi pure al tomo II, la pag, 124. La Seniramide in stampata la prima volta in Bergamo, per Comino Ventura, l'anno 1938, in-4°. E il Maffri, lodandola, la inserì nel II tomo del Pardro Retimo, ossia accidat di tragedie per uso della acenta; Verona, 1723.

ma de la fortuna: laonde io non dovrei scusarne me stesso, ma accusarne coloro che se l'hanno retenute: io non gli conosco; nò, se volessi cercarne, saprei dove. Rimarrò dunque, come ho fatto altre volle, in questo danno, il quale solo può esser ricompensato da la vostra cortesia: nè crediate già, signor mio, ch'io volessi opporre a cotesta sola virità tanti vizi di scioccheza, di superbia, di negligenza; anzi mi sforzerò d'imitar tutte le vostre virtà, de le quali in età così giovenile siete adorno in guisa, che potete essere imitato da'più vecchi. Io entro ora mal volentieri nel campo de le vostre lodi, perchè mi stancherei nel primo arringo, se prima non riprendessi vigore, e non fossi ristorato da le fatiche de la mente. Ma s'io avrò mai il potere pari a le forze, Vostra Signoria illustrissima conoscerà ch'io non codo ad alcuno in onorarla, ed in fare stima de la sua grazia.

Ho finita la tragedia, come può avere inteso da alcuni miei amici, i quali non mi hanno rimandata quella copia ch'io n'aveva fatto; onde non ho nè anche potuto porvi l'ultima mano: le mutazioni non di meno saranno poche, nè passeranno sei o sette versi in vari luoghi. Speditomi de la tragedia, rivedrò il Goffredo; nel quale l'accrescimento sarà di quattro canti, edi qualche centinaio di stanze ancora, che fiano sparse ne gli altri canti. Vorrei che quanti saranno i miei poemi, e gli altri miei componimenti, tanti fossino ancora eterni testimoni de l'affezione ch'io le porto; ma Vostra Signoria illustrissima può sapere quali sieno gli oblighi miei, e'n quante parti bisogna ch'io quasi mi divida con l'opere e con le fatiche : oblighi di libertà , oblighi di servità , oblighi di commodità , oblighi di salute ; tutti mi sone addosso, e questi quasi congiunti. Altri ve ne sono, oltre questi, a quegli che mi procurano la grazia di Nostro Signore, di Sua Maestà, e di altri serenissimi prencipi, ed insieme con la sanità del corpo, la tranquillità de l'animo, e l'ornamento de la fortuna; ma fra tanti miei signori ed amici, Vostra Signoria illustrissima ha preso così alto luogo ne l'animo mio, come il merita la sua nobiltà, e la sua gentile ed officiosa natura; e non può esserle tolto per aversità o prosperità, per favore o disfavore, per grazia fatta o negatami, per timore o per isperanza,

per danno o per guadagno, per mova o per vecchia àmicizia, per cominciata o per disegnata servitù. Ma troppo sarebbe lunga questa lettera, s'io volessi persuaderle quel che non mi è stato per ancora creduto. Restringo dunque così questa parte de l'affezione mia, come l'altra de le sue lodi, pregandola che non creda a veruno di me, più c'a me stesso; perchè allora Vostra Signoria illustrissima sarà men ingannata, ed io più concento d'esser da lei conosciuto. El e bacio le mani. Di Mantova.

# 711 All' abate Cristoforo Tasso .- Bergamo.

Io non voglio da Vostra Signoria più di quello ch'ella possa; ma vorrei che potesse tanto co'l serenissimo signor principe di Mautova, c'ogni sua raccomandazione mi giovasse con Sua Altezza. I gentiluomini suoi pari, che non hanno bisogno di cosa alcuna, sono volentieri ascoltati da'principi, e spesse volte esauditi; e possono scriver loro, con lor sodisfazione, o almeno senza dispiacere : ed in Vostra Signoria sono tutte quelle condizioni, per le quali gli altri sono estimati, e favoriti; ingegno, giudizio, lettere, virtù, nobiltà, e molti beni de la fortuna, oltre i molti de la natura e de l'arte e de l'industria; ma io non l'avrei pregata di ciò, se'l signor Maurizio non me ne avesse cousigliato; nè vorrei, rifiutando il suo consiglio, mostrar di aver poca fede in Vostra Signoria, o di far picciola stima de la sua opinione. Co'l reverendo Licino ho parlato spesse volte liberamente: laonde egli sa quanto jo stimi la grazia di questo serenissimo principe, e quanto mi dispiaccia ogni mutazione, ed ogni fama d'incostanza; ed, oltre a ciò, quanto m'incresca che mi sia data occasione d'esser discorde in alcuna cosa da me stesso. Non rifiuto però l'offerta che Vostra Signoria mi fa, di spender la sua autorità co'l reverendo Licino; perch'egli non ha voluto nè compiacermi nè sodisfarmi in questo negozio de le mie scritture e de' libri; e forse il farà per rispetto di Vostra Signoria. La copia ch'egli fa de le mie rime, non è necessaria; e non mi servirebbe in quel modo che egli la fa: ne so perch'egli abbia voluto c'altri duri questa fatica indarno, lo ho bisogno de'

libri e de' danari; ma non voglio per sette o diece scudi, che mi debba dare il signor Giovan Battista, disturbare un paio di nozeza. Averò dunque pazienza, se pare a Vostra Signoria; e mi rincrescè di non poterlo aiutare in altro modo: ma io son povero più di lui, e men sano. Vostra Signoria mi raccomandi a la signore sua madre, a' signori suoi fratelli, e particolarmente al signor Ercole; e mostri di far tanta stima di me, e de la nostra antica domestichezza, che' l padre don Angelo Grillo non mi giudichi affatto disprezzato da loro. 'Ma oltre tutti gli ufficii; e tutti i favori, e tutti i giovamenti che può farmi, gratissime mi saranno le sue raccomandazioni co l' signor principe di Mantova; e mi gioverà di conoscer la forza e l'efficacia loro da qualche buono e presto effetto ch'io possa vederne. E le bacio le mani, Di Mantova.

### 712 Ad Antonio Beffa Negrini. - Pavia.

Debbo negare risposta a Vostra Signoria, o pur rispondendo scrivere il falso? Nè l'una cosa posso fare, nè l'altra voglio. Il dono del suo libro fu bello e caro ; il donatore , cortese e lodandomi e donandomi; ed io, per l'una e per l'altra cagione obligato: nè so come uscir d'obligo. Non ' ho potuto ancora leggere il libro: tante sono l'occupazioni che ho avute. Il leggerò senza fallo; e ne scriverò il mio parere a Vostra Signoria. Fra tanto sia più scarsa de le sue lodi, ma non de la sua benevolenza; perch' io non merito d'esser meno amato; bench' io non sia degno d'esser tanto lodato. È in una città antichissima e nobilissima, la quale ora fiorisce per la gloria de lo studio e de le scienze. Guardisi che l'affezione non l'inganni: nè voglia, essendo conosciuta 5 ne l'altre cose giudiciosissimo, dimostrar in questa minor giudicio. Il padre don Angelo Grillo s'aspettava in Bergomo : sarà agevol cosa che venga ancora a Pavia. Baciateli in mio nome le mani, e conservatemi ne la sua grazia;

Il padre Grillo era in viaggio per Bergamo. Vedi le seguenti.

a Lezione del Zucchi: la stampa CV legge nè.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La stampa Zucchi, conosciuto; e appresso, giudiciosissima.

#### 713 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Ebbi il libro de le rime, e ringrazio Vostra Signoria che al fine abbia cominciato a ricordarsi di me. Le mutazioni che io potrei fare in queste rime non saranno così poche, che Vostra Signoria dovesse ancora farle ricopiare; oltre che l'ordine non mi piace : però ha durata, o fatta durare questa fatica indarno. lo finirò assai tosto di rivederle e di ricorreggerle : fra tanto avrei avuto bisogno di quelle prose che sono in sua mano; fra le quali deono esser i miei discorsi poetici, come scrive il signor-Scipione Gonzaga. Del suo cardinalato ' vorrei udire buono e preste novelle: fra gli altri, a quali si spera che debba esser conceduta questa dignità, non so se alcuno sia a cui molto caglia di me. Ma i nuovi cardinali sogliono esser più poveri de gli altri : ed io avrei bisogno dei vecchi e perchè lor sarebbe non grave di nutrirmi ne l'ozio letterato, se pure io deliberassi di' andare a Roma: e fra i ricchi è il cardinal Gonzaga, a cui non mancano soggetti di molta stima; però non dee esser desideroso d' uomo di così picciol valore, com'io sono. Ma i buoni offici del signor Maurizio potrebbero muoverlo a prender la mia protezione. Tutta la deliberazione del mio partire pende dal suo consiglio, e da quello del signor patriarca di Gerusalemme, e dal volere del serenissimo signor prencipe di Mantova, senza il quale non posso deliberar cosa alcuna.

Io sono occupatissimo, e poco sano, come sa Vostra Signaria; però non posso questa settimana pensarea 'sonetti. Harattere di vostro fratello à assai buono, ed a me sarebbe statocaro sopramodo d'aver qualche amico di codesta città, il qualo mi togliesse parte de le fatiche; mai ono nho alcuna autorità co' principi, nè bo avuta buona fortuna, nè spero di averla, so gli amici non m'aiutano in quel modo ch' io spesso ho accennato a molti di loro. Bacio a Vostra Signoria le mani, e al signor Er-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Intendasi del Gonzaga.

cole Tasso, e al signor conte Giovan Paolo, da'quali non vorrei esser molto disprezzato ne la venuta del ' padre don Angelo Grillo. Io ho avuta l'origine da Bergomo; come Vostra Signoria dee sapere; però non fui mai più inclinato ad altra amicizia. E le bacio le mani. Di Mantova, il 18 di decembre 1586.

#### 744 Ad Antonio Costantini .- Ferrara

Scrivo dopo la partita del corriero, a cui diedi il piego e l'invoglio, sperando pure che questa le debba esser mandata con le barche, o con qualche altra occasione questa settimana. Ho fatti i versi, i quali pensava forse d'aggiungere a la tragedia; ed alcuni altri, i quali pur deono essere aggiunti ne la medesima scena, che è l'ultima. Se Vostra Signoria avesse peraventura già ricopiata la tragedia, gli aggiunga, o gli attacchi in qualche modo in una picciola carta, facendo il segno dove debbano esser rimessi. Ho mutati alcuni versi ancora ne l'ultimo coro, ma mi sono dimenticata una stanza: nel fine del quale Vostra Signoria potrà pure aggiungere il medeslmo, e lasciar lo spazio voto per due versi, perchè ve li aggiungerò poi io medesimo. Vorrei presentarla questo Natale a la signora prencipessa serenissima in tutti i modi. I sonetti non gli posso mandare sino a quest'altra settimana co'l corriero: e Dio sa se questa giungerà prima. Le le do forse troppo fastidio, e soverchia noia, ma se Vostra Signoria non fosse molto cortese io non avrei occasione d'esserle tanto obligato. Aspetto tuttavia di Roma il Messaggiero. Il signor Malpiglio darà facilmente a Vostra Signoria l'altro dialogo, e forse il signor Coccapane alcune altre mie scritture; ma io gli scriverò un'altra volta, nè voglio disperare ancora di quelle ch'erano ne la valigia. E bacio a Vostra Signoria le mani. Di Mantova, il 18 di decembre del 1586.

#### A don Angelo Grillo. - Bergamo. 715

Mi spiace che Vostra Signoria arrivi in una città, ne la quale per mia cagione non sia accarezzata quanto io vorrei; ma non \* La stampa, dat.

m'accusi de le colpe de la mia fortuna. Conoscerà i mici parenti, come potrà ancora conoscerli a Napoli, se le piacerà mai che facciamo questo viaggio insieme. Fra tanto le raccomando il negozio; e se il reverendo Licino le darà scrittura, la porti sicuramente. E le bacio le mani, Di Mantovo.

## 716 Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

Picciola cagione avrà Vostra Signoria di rallegrarsi per le mie allegrezze, perch'elle tardi vengono, e tosto trapassano: ma se fra l'allegrezze numera i libri, 'e la tragedia finita; il suo piacere sarà tutto pieno di maninconia, com'è quello ch'io ne sento. Laondo sarebbe più ragionevole ch'io dovessi rallegrarmi co' suoi piaceri, fra quali non dee esser mescolata alcuna amaritudine: ma non voglio che la mia allegrezza diminuisca la sua; e se facendomene qualche parte divenisse minore, godasela "pur tutta, e lasci me ne' miei soliti pensieri dolci ed amari, e ne la mia costanza, e quam nulla redarguet ettas. » Io sarei più libera lesco; ma dubito che la mia liberalità no le receasse noia: però non la costringo ad accettarla; anzi la conforto che si consigli con padre teologo o con altri, al quale non paia liberalità se non quella del danaio, o paia principalmente.

Rimando a Vostra Signoria i due libri d' Andrea Eborense; e le rimandai il Sofocle, avendone lo avulo un altro: ma peraventura ne la medesima cassa rimase per errore 3 la Logica del padre Toledo, ch' io aveva; può farsi guardare, perch'io diedi la chiave al medesimo portatore. I dialoghi del conte Annibale sono conservati per Vostra Signoria, perche non voglio privarla di si bella lezione: ma in simile occasione non farò meno per suo servizio. Per mio ho ritenuto Pietro Crescenzo. E bacio a Vostra Signoria le main. 19 Mantova.

Riavuti, in parte, da Ferrara.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La stampa CV, godesela.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dopo *errore*, le stampe fanno puntofermo: ma parvemi che il senso non ve lo sopportasse.

#### 717 A Maurizio Cataneo. - Roma.

Lo conservo quella memoria ch'io debbo, de l'obligo ch'io ho a questi serenissimi principi, per la libertà ricuperata; e non consentirò mai che la presente età, o la futura, possa riprendermi d'ingratitudine: perch'io tanto più schiverò questo vizio, quanto è men punito da le leggi; acciochè si conosca, che non il timor de la pena, ma l'amore de la virtù m'è guida ne l'operazioni; e in quel poema particolarmente, che Vostra Signoria mi consiglia a finire, debbo esser grato a l'uno ed a l'altro. I principi sono generosissimi; la città, bellissima; i gentiluomini , cortesissimi : ma non mancano però l'occasioni da spendere, nè io il posso senza l'aiuto vostro, e de la città di Bergomo. Pregovi dunque, signor mio, che scriviate il vero. Io ancora scriverò particolarmente al signor cavalier Enea, ed a quegli altri gentiluomini. Mi dolgo che la mia tragedia non sia stata mandata a Roma, come io aveva commesso; ma la manderò io medesimo. A l'altre parti de la lettera di Vostra Signoria risponderò un'altra volta. Or vi bacio le mani. Di Mantova,

#### 718 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Mando a Vostra Signoria alcune stanze che deono esser aggiunte nel principio de l'ultimo canto del Floridante, il quale dee essere omai mezzo stampato; laonde non vorrei darle soverchia noia, pregandola che mi mandasse gli ultimi don quinternelli. Questo negozio m'importa quanto più può imparta; onde prego Vostra Signoria che sollecii gli stampatori. A le stanze de le donne ' può aggiungere tre o quattro stanze, se le pare; in modo però, che non faccia parer minore la lode de l'altre. A queste io non penso d'aggiungere altro, tra la fretta e la picciola speranza c'h od e'l altru cortesia: e non l'avrebbe fatto mio padre medesimo, se fosse vivo.

Nel Floridante.

Aspetto un libretto di lettere, " che m'ha promesso il padre don Angelo Grillo: e di ocerco di raccoglier l'altre similmente. Vostra Signoria, se a quest'ora non ha scritto a la serenissima granduchessa, le scriva di grazia; e cerchi di ricuperare quelle ch'erano nella valigia. Sua altezza non difficilmente si contenterà di mandaren alcune ch'io le ho scritte; perchè avendo usata meco maggior cortesia de l'altre, non le dee spiacerè che si leggano. Il signor Malpigli non dee essero scarso del piacere ch'io li bisis, " perchè siamo anici di molti annici ""

Mando a Vostra Signoria ora un sonetto fattoda me, ne l'ocasione ch'ella potrà comprendere co'l suo sottile ingegno. Ne vado facendo un altro, che, se sarà finito a tempo, si manderà per lo medesimo corriero; ma non so quel che possa avenire: onde manderò questa nattina il piegoa messer Girolamo Costa, al quale mandai la tragedia ed alcuni versi che deono esser aggiunti. Messer Luca <sup>3</sup>dee averla ricopiata, perchè non può negare questo servigio al signor patriarca Gonzaga. Egli era già l'anima mia; ora non se quel che pensi. Vostra Signoria baci e mani in mio nome al signor cardinale Lucreo, 'quando gli scriverà; al quale vorrei questo Natale scriver qualche verse; ma non so s'io avrò tempo. La sua canzona sarà l'ultima, e non sarà la più lunga. Vostra Signoria mi conservi in sua grazia; viva licta, e scrivami spesso. Di Mantova, il 19 di decembre del 1586.

# 719 A Margherita Gonzaga, duchessa di Ferrara.

Il bisogno mi fa importuno, e l'umiltà timido nel supplicare: ma non volendo far torto a la cortesia di Vostra Altezza, procederò per una via di mezzo tra l'audacia e'l timore. Jo non le dimando perdono de' pensieri o de l'intenzione, con la quale

S'intenda, la copia delle lettere scritte da Torquato all'istesso padre Grillo; com'è manifesto per altre precedenti e successive.

Rivoleva il dialogo Del fuggire la moltitudine, per istamparlo.
 Scalabrino. Parla della tragedia.

<sup>4</sup> Detto del Mondovì.

io non feci torto ad altro che a me stesso: made le parole in cui ebbe maggior colpa la violenza de gli altri , che la mia volontà. Se co "l perdono le parrà di farmi alcuna grazia, Vostra Altezza sa quelle che possono più obbligarmi: ma io particolarmente la prego, che si degni d'accettare in vece d'umilissima servità questo contrasto ch' io fo con la mia fortuna , con tanta mia infelicità. E perch' io aspetto più tosto gli effetti de la sua cortesia, che il segno de l'antica liberalità, non le darò nuova memoria de l'azzi e de corami, parendomi che sia troppo quel ch'io n' ho scritto. Ed a Vostra Altezza bacio umilissimamente le mani. Di Mantova, 1122 di decembre del 1586.

## 720 Al cavalier Gaspero Pignata. - Ferrara.

L'ultima lettera di Vostra Signoriam'ha ritrovato pieno d'altre occupazioni: laonde non avendo revista la canzona da quel giorno ch'i o le scrissi, non la correggerei tanto a tempo, ch'io potessi mandarla questa mattina. Il signor don Cesare dovrebbe credere ch'io non estimo si poco la sua grazia, chemi paresse grave fare un'altra canzona; ma può sapere quanto bisegno io abbia del suo favoro, del quale m'ò stato troppo scarso. Ed io son uomo che mi soglio movore più tardi per speranza che per gratitudine: perchè da le mie speranze sono stato spesso ingannato; ma nel mostrarsi grato de l'avori o de le grazie ricevute, non può essere alcuno inganno.

Io lasciai in una valigia, ed în una de le casse di noce molte scriure; de essendo state le chiavi in poter di Sua Eccellenza e di Vostra Signoria, facilmente potramor ritrovarle; ed io ne rimarrò con molt' obligo a l'uno ed a l'altro. I razzi ed i corami sarebbon picciol dono de la liberalità di Sua Altezza, e picciol segno de la sua grazia; ma no n'avendo alcun altro maggiore, desidero almen questo; col quale io non disperero io tutto. Non serivo al signor duo Cesare, perchè Sua Eccellenza non m'ha fatto mai favore di rispondermi; ma potranno bastar le raccomandazioni fatte da Vostra Signoria, sin ch'io possa meglio dimostrarle quanto le sia serviore, e quanto mi sia dispiaciuto dimostrarle quanto le sia serviore, e quanto mi sia dispiaciuto

di non poterle baciar le mani nel mio partire. Scrivo nondimeno a la se prenissima signora duchessa, parendomi ch'io debba ricevere in luogo di grazia, che Sua Altezza si degni di legger le mie lettere. Vostra Signoria dia ricapito a la lettera, se pur non roule presentaria ella medesima: e ringrazi monsignor Fantino molto da mia parte, com'io ringrazio il signor suo fratello del ritratto "che m'ha mandato. E bacio al "uno ed al "altro le mani. Di Mantova il 22 di decembre del 1586.

#### 721 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Io non ho veduto il corriero, ne avute lettere di Vostra Signoria, con le quali aspettava la tragedia ricopiata: avrei almeno disiderato l'aviso de la ricevuta. Ne l'ultimo sonetto che le mandai, ho mutata una parola, come vedrà; ed un'altra ne la tragedia, in quella scena ove Rosmonda scopre chiellasia: perchè in quel verso,

#### Dentro non sol, ma bel teatro e loggia,

desidero che si legga invece di « loggia , » «tempio.» \* Vostra Signoria potrà conciare il verso facilmente. Se può mandare giu ultimi quinternelli, sena trattener la stampa, la prego che gli mandi. Dubbito che questo Natale non avrò sue lettere, le quali potevan molto consolarmi. Vostra Signoria solleciti in tutti i modi gli stampatori, e mi tenga in sua grazia. Di Mantova, il 22 di decembre del 1586.

### 722 A Rodolfo Gonzaga.

Io venni a casa di Vostra Signoria per visitarla; e trovai ch' era partita: e s'io fussi stato signore di me stesso, quanto ovrei, e quanto sarebbe il devere, accusarei la mia negligenza; ma perch'io non potei venire prima, incolpo la mia fortuna, e

Il ritratto del padre di Torquato.

Postilla di Antommaria Salvini: «Tempio, più nobile. Loggia, portico. « E queste logge or colte. (Casa, son)».

la mala informazion datami, e l'occupazioni del servitore: e mi dorrei ancora che Vostra Signoria avesse mutata deliberazione, s'io ardissi di lamentarmene. Così improvisa risoluzione di un gentiluomo infermo, e così inaspettata esecuzione in istagione così cattiva, in città piena di tutti gli agi e di tanti commodi, non possono esser fatte senza qualche secreto consiglio. del quale io non so la cagione. Vostra Signoria s'è partita amalata, e lasciato a me con maggior male. S'è ritirata ne la solitudine; ed io resto più solitario fra tante migliaia di nomini: ed io non ho altra speranza, che di vederla tosto sana; perchè de la mia sanità io poco ne spero, ed altri me ne promette meno. Non cessa però quel mio antico desiderio di leggere, e di rileggere le cose lette; al quale apporta grande impedimento la perdita d'alcuni libri. ' Onde prego Vostra Signoria che voglia far co'l suo signor Ascanio quell' ufficio, del quale io la pregai : e preghi ancora il signor suo zio, ch'egli scriva in questo proposito così caldamente, che non possa negarmeli. Sarà costretto da la servitù c'ha avuto con quel signore, a farmi questo piacere, più che non è stato persuaso da l'amicizia che egli aveva cominciato in quel modo che gli era piacciuto. Le raccomandazioni di Vostra Signoria possono ancora giovarmi co'l serenissimo signor principe; perchè non è passato il tempo, nè nassarà fin che a Sua Altezza piacerà ch'io mi fermi ne la sua corte. Bacio a Vostra Signoria illustrissima la mano, e le do le buone feste, 2 Di Mantova.

# 723 A Maurizio Cataneo. - Roma.

Tanto è il dolor ch' io sento del lungo tempo che s'interpone a far cardinale l'illustrissimo signor, patriarca di Gerusalemme, 'ch'io non posso sentire allegrezza per la creazione de gli altri: fra' quali conosco solamente l'illustrissimo signor cardinale de la Rovere, 'ch'era uno de' padroni di mio padre,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perchè erano di sua mano postillati; e il riveder le postille marginali gli bastava per una nuova letlura.

<sup>2</sup> Credo quelle del Natale.

Scipione Gonzaga.

<sup>4</sup> Girolamo della Rovere fu promosso il 17 dicembre del 1586.

L. DI T. - III,

Ma poichè Vostra Signoria nou mi dispera che questa dignità debba esser conceduta ancora al reverendissimo signor patriarca; mi consolerò fra tanto, che gli sia data occasione di mostrar in quest'altro modo la sua virtù.

La scusa che Vostra Signoria fa meco, è soverchia: e se vi fosse alcuno errore (ch' io no 'l concedo), si può agevolmente emendare; perchè tanto vorrei che le sue lettere fosseno più spesse, quanto il tempo sarà migliore. Desidero di venire a Roma; non so se per fermarmi, o per passare oltre. Ma se l'aria d'uno di cotesti colli non mi giovasse , penserci d'andare a Napoli ed a Sorrento; con isperanza di risanare sotto quel cieto, sotto il quale io nacqui. Sono ancora infermo, come io le scrissi; e la frenesia è il maggior male ch' io abbia; dal quale io sono impedito in tatti i miei studi, e particolarmente nel comporre. Launde spesso avrei fatta deliberazione di lasciargli tutti da parte, s' io avessi potuto. Ma posto che io pur volessi dar perfezione al mio poema, ed a l'altre opere mie, non so s'io potessi farlo; perchè in questa corte io son nuovo, e da nuovi servitori son ricercate molte cose, a le quali jo non son atto, ed attendere a l'une ed a l'altre mi parrebbe impossibile, o almeno tanto mulagevole, ch'io non crederei di sodisfare a gli altri. o di compiacere a me stesso. lo son disperato d'ogni altra servitu da poi c'ho perduta quella che prima cominciai, con tanti anni de la più bella età. Ora non ricerco occupazioni, ma quiete; non obligo, ma trattenimento; non padroni, ma amici. E prenderei volentieri licenza dal servizio di questo serenissimo principe; poiche mi pare d'esser quasi escluso da l'amicizia. Se quel che si conviene a la sua grandezza, ed a la modestia d'un gentiluomo che abbia sempre fatto profession di lettere : conosce l'occasioni, e i modi, e i tempi de l'onorare e del portar rispetto; e vorrei più tosto d'esser chiamato fra gli ultimi, che di pormi fra' primi. Ma dono sette anni di prigionia, nove d'infermità, trentaduo d'esilio (se così debbo chiamarlo); ' dopo mille inquietudini e mille dolori, e con continuo affanno di ve-

<sup>\*</sup> Nell'outobre del 1554 lasciava la madre e la sorella in Napoli, per seguire la fortuna infelice del padre.

dor lacerate l' opere mie; ricuserei, s'io polessi, tutte l'altre faiche, le quali possono impedirmi di correggerlo, d'accrescerle e d'abbellirle. Ho grande obligo, per la libertà quasi ricuperata, al serenissimo signor principe di Mantova: de la alre cose non posso voler, se non quel che pince a Sua Altezza:
e mi spiacerebbe di perder, per la malignità de gli altri, quel
che ho acquistato per suo favore. E benchi i vo olessi domandar
licenza, non saprei come trattenermi, o come partire, o dove
andare, se Vostra Signoria non m'aiuta con la sua città, chi o
vorrei dimandra patria commune. 'L'aiuto che io dimando,' è di
compagnia, di servitore, e commodità di poter studiare, e di
qualcho scudi. Vostra Signoria conservi memoria de le sue promesso, e de le mie: e s'assicuri chi lo la conserverò de l'obbigo, nè sarò ingrato a la città, o a Vostra Signoria in tempo
alcuno.

Se'l reverendo Licino verrà, sarà il ben venuto; e mi parrà che renga dal cielo: e sarebbe mio contento, se avessi il modo di poterli far carezze; tanta d'i affezione ch'i o porto a la patria, ed a lui. Ma io questa corte non ho alcuna autorità, no alcun favore, nè alcuno appoggio, se non mi fosse dato dal signor patriarca. Venga dunque il reverendo Licino, se le pare; ma con questa speranza.

Ringrazio Vostra Signoria che mi avvisi sposso de' miei nipoti, e de gli amici, come è il signor Flamminio, e'l padre don Angelo, e'l signor Cipriano: e la prego ch'in tatti i modi mi faccia questo favore, porch'io nen sarò mai staneo di ringraziaria, e di lodarla. Potrà poi far buono ufficio co'l serenissimo signor duca di Ferrara, quando io sarò fuori di questo dubbio. Nostro Signore la conservi co'suoi padroni. Di Mantova.

# 724 All Abbate Cristoforo Tasso. - Bergamo.

Facilmente posso esser persuaso a creder molto de l'affezione che Vostra Signoria mi porta perchè la mia verso lei è grande, come fu sempre: e se ne la persuasione fosse alcuno

<sup>\*</sup> Bergamo.

inganno o alcuna spparenza, mi gioverà d'esser ingannato. Prego dunque Vostra Signoria, che voglia confermarmi ne la mia opinione, scrivendo al serenissimo signor principe di Mantova in mia raccomandazione così caldamente, come avrebbe fatto il signor suo padre ' per lo mio, s'egli n'avesse avuto bisogno, o pur suo zio: ' dal quale avendo ereditato il nome, de ancora mostrarsi erede de la virtu e de l'amorevolezza che futra loro.

Il signor Maurizio mi scrive d'un servitore del quale io avrei bisogno: ma io son servito in questo principio da' servitori di Sua Altezza, Laonde non è necessario ch'io faccia venir nuovo servitor da Bergomo, 5 se non confermandosi questa mia servità, come vorrei che si stabilisse, con la quiete de' miei studi. e co'l favor di tutti gli amici e di tutti i parenti; i quali , dopo tanti miei infortuni, devrebbono volentieri vedermi in questa nobilissima corte, e mostrarsi partecipi di quest'obligo co'l serenissimo signor principe. E non dico solamente quelli di Bergomo, ma quelli di Napoli. E già non avrei ardire di scriverlo, s' io non istimassi che ne la mia infelicità di tanti anni avesse avuta maggior parte l'ingiustizia e la malignità de'miei nemici. c'alcuna mia colpa. Signor Cristoforo, s'io non ho melti meriti, ho purgato molti errori: e ne le cose ne le quali il giudizio de gli uomini è dubbio, devrei aver la sentenza in favore; perchè nou se ne volsero mai accertare, e ora meno vogliono de le altre volte : ma ogn' uno devrebbe esser certo de la mia buona volontà. E se la malizia facesse a molti quasi un velo a gli occhi, spero ne la grazia d'Iddio, che non consentirà che sempre resti occulta. E le bacio le mani. Di Mantova.

#### 725

#### A Giulio Guastavini.

Ebbi un'altra lettera di Vostra Signoria co'l suo sonetto; 4

<sup>1</sup> Gianciacopo cavaliere. Vedi il volume I di queste Lettere a pag. 2.
<sup>2</sup> Cristoforo, cavalier di sant' Iago e prelato romano, fu amico del Bembo e de' più colti uomini del suo tempo.

<sup>5</sup> Poi parve inclinato a prenderio. Vedansi le lettere che seguono.

4 Stampa Cochi, col sonetto.

e non risposi, non petendo rispondere a l'uno eda l'altre. Sono occupatissimo e stanchissimo di composizioni, e desiderosissimo di piacere. Però Vostra Signoria mi perdoni s'io nego la risposta, o se ' la ritardo. La ringrazio che si rallegri de la mia libertà, perchè niuna cosa può esser più cara a gli animi gentili; e tutte l'altre che sogliono essere grate in questo mondo, non possono recare intiera sodisfazione senza la libertà. 2 Gli altri sin' ora non hanno volnto participarne potendo, per non diminuirlo: nè si sono curati d'accrescerlo in altro modo: « nec quemquam incuso. » Ringrazio ancor Vostra Signoria che mi dia occasione di conoscere il signor Leonardo Spinola, perchè in altra occasione spero di poterli mostrare quanto io gli siaaffezionato; ma ora mi rincresce di non poterlo raccorre, ed accarezzare come avrei voluto. Il padre don Angelo se n'è ito a Genova. Di là s'aspettano buone nuove in questi paesi, da me particolarmente, che son vago del buon tempo. E questo replico volentieri, accioche Vostra Signoria più facilmente mi perdoni l'indugio del sonetto. Rispondo a messer Bernardo Castello, il qual mi visitò cortesemente in prigione. 3 Ed a Vostra Signoria bacio le mani ; e me le raccomando.

#### 726 A Bernardo Castello. — Genova.

Io non lodai l'eccellenza de la vostra pittura, acciochè il mio sonetto 4 le fosse uno sprone, non dico a maggior perfezione; ma a nuove opere: però non è necessario che Vostra Signoria me ne ringrazi. Ed oltre a ciò, era dovuto per gratitudine al dono che mi avea fatto: ma qualunque egli sia, sarà un altro testimonio a i posteri de la nostra amicizia; la qualo io vorreiche fosse durevole e celebre. E tanto v'accennai de la mia volonià,

La stessa, o se io.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Cochi aggiunge: « de la quale a Vostra Signoria porto mol-« ι'obligo, et al padre don Angelo suo fratello. » Vedi la ragione di questa importuna variante nelle Notizie storiche e bibliografiche a più del volume.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vedasi il tomo II, a pag. 186.

<sup>4</sup> Vedi il tomo II, a pag. 473, n. 4.

#### 727 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ogai giorno il serenissimo signor prencipe mi fa dimandar la tragedia; laonde s'io pero 'troppo importuno co'l sollecitaria con si spesse lettere, Vostra Signoria ne dia la colpa a la sollecitudine che vien fatta a me. Dee a quest' ora averla ricopiata; onde la prego che me la mandi senza indugio. Quanto isignor prencipe me la fa chiedere, non posso negar la verità; ma in tutte l'occasioni mi ricordo quanto obligo abbia a Vostra Signoria, e me ne ricorderò per l'avenire. Aspetto di costà qualche scudo, perchè la horsa, ne la quale inanzi a le feste erano pochi danari, oggi è vota affatto: e senza danari non saprei come deliberare di venirmene a Roma, se voi foste 'a noda-to prima, o s'io non volessi dimandarne al serenissimo signor prencipe. Baciate le mani al signor don Cesare, ricordandomegli servitore: e tenetemi in vostra grazia. Di Mantova, il 28 di decembre del 1586.

## 728 A Niccolo Spinola. - Genova.

Bench' io sia più vicino a Vostra Signoria molto illustre, ch' io non era in Ferrara, ho minor ardire di pregarla, ch' io non aveva; percioche non avendo tanto bisogno d'aiuto e di fa-

<sup>1</sup> Che poi adornarono la stampa genovese della Gerusalemme. Vedi tomo II, pag. 186 e seg., e not. 1 della pag. 187.

<sup>a</sup> Nell'esemplare della sumpa di Praga, che si conserva nella libreria dei signori Accademici della Crusca, fu corretto a penna, parrò.

<sup>a</sup> Cost legge la stampa di Praga, e vuol dire, che il Tasso non poteva andare a Roma, se il Costantini non lo menava seco, a sue spese. Quindi mal fecero, a parer mio, gli editori moderai che corressero non foste. vore, non vorrei parrere o di soverchio timido, o soverchiamente volenteroso: nondimeno ristringerò le molte preghiere; ch'io avea pensato 'di porgere, e le molte dimande in una supplica sola, la qual vorrei che fosse appresentata dal signor conte Ottaviano 'a 'l'imperatrice; 'a zcioceh non paia ch'io aspetti da niuno altro la grazia più volentieri, o con maggior osservanza e divozione. Vostra Signoria mi favorisca in quel cle può; perchè se'l favore sarà eguale al potere, non sarà picciolo: e sia contenta di dar risposta 'a la padre don Angelo, co'l quale sarei venuto io stesso, s'egli avesse creduto di potermi condurre pacificamente. Bacio le mani a Vostra Signoria, ed al signor Alessandro, ed a la signora Livia Spinola, ed a tutta la sua no-bilissima casa. Di Mantova.

# 729 All'Imperatrice.

Torquato Tasso, umilissimo e divotissimo servitore di Vostra Maestà, e soggetto del Cattolico e potentissimo re suofratello; ° avendo, già molt'auni sono passati, molte speranze e quasi promesse de la grazia de l'una e de l'altro; supplica Vostra Maestà, che si degni d'averlo in qualche modo sottola sua protezione, accioch' egli possa passare sicuramente per tutti gli stati mediatamente sottoposti a la Cesarea Maestà de l'uneratore suo figliuolo, ° per andarsene verso Roma e verso Napoli: ne le quali parti ha molti negozi; e particolarmente è avisato da parenti e da gli smici, che per ragione se gli aspettano de la dote materna due mila e cinquecento scudi, senza i quali il supplichevole difficilmente stimerebbe di poter vivere l'avanzo de la sua vita; essendo egli infermo, e frenetico, e malefato, ed innocente d'ogni colap, e d'ogni sospetto d'eresia, che

<sup>.</sup> La stampa Cochi, pensate.

a La stessa, Ottavio.

<sup>3</sup> La supplica vien dopo la presente.

<sup>4</sup> La stampa Cochi, la risposta; che dev'essore la seguente, n. 730, 5 Maria nasceva di Carlo V, il cui liglio era re di Spagna.

<sup>·</sup> Rodolfo.

#### 114 LETTERE DI TORQUATO TASSQ — (1586).

si potesse aver di lui, prima c'avesse fatto ricorso a la Sacra e Cesarea Maestà de l'imperador suo figliuolo. E perch' egli è costantissimo ne la fede cattolica, e tanto sicuro de la sua antica innocenza, quanto certo de la muova e vecchia perfidia e malignità de suoi nemici; crede che Vostra Maestà di leggieri esaudirà le sue umilissime preghiere, massimamente doppo tante calamità e tanti travagli, che da lui sono stati patti, e tanti torti ch' egli ha sostenuti in tutte le parti d'Italia, e particolarmente nel regno di Napoli, e negli stati de' principi sottoposti a l'imperadore; ne l'uno de' quali può far sommo favore, e ne gli altri somma grazia. Di Mantova.

#### 730 A don Angelo Grillo. - Genova.

Io non dubito che mutazione di paese, e di stanza, possa mutar in Vostra Signoria quel fermo proponimento di farmi favore, ch'io ho sempre conosciuto; però aspettava pur queste lettere sue, ne le quali ho conosciuto quanta sia la sua costanza ne l'amicizia, ne la quale a me è lecito d'usar molte negligenze, accioch' ella usi molte cortesie, anzi infinite: perchè le sne perfezioni superan di gran lunga le mie imperfezioni. Le mie lettere, che ho scritte a Vostra Signoria in vari tempi, son desiderate dal signor Antonio Costantini, ' al quale io vorrei compiacere; anzi-a me stesso, perch'egli non desidera altro che'l mio compiacimento, e la sodisfazione. Ma vorrei ch'insieme co'l principio si vedesse il fine di questo negozio, acciochè tutto il mondo sapesse quanto obligo ho a Vostra Signoria molto reverenda, ed a' signori suoi fratelli, ed a tutti i signori suoi parenti, e particolarmente al signor Ottavio ed al signor Nicolò, a la cui lettera rispondo, come Vostra Signoria potrà vedere.

L'abitazione di Mantova è cosl bella, ch'io non la potrei mutar con altra che più mi piacesse : ma fra l'altre condizioni che

Vedi la lettera al Cosfantini, del 7 di ottobre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tutti di casa Spinola. La lettera a Niccolò è la precedente, numero 728.

la mi fanno piacevole, è l'esser molto più vicina a Genova, che non sono l'altre ov'io ho molti anni abitato. Solo cotesta città, fra le fanose d'I talia, non ho veduto ancora. Laonde quando. l'aria e l'acque avranno pace co'venti e con le tempeste, c' or sono in continua guerra, niuno altro invito accetterò più volenteri. Fra tanto Vostra Signoria non voglia ch'io troppo mi lamenti de la sua lontananza; ma tempri il mio dispiacere con le sue lèttere. E baci le mani al signor Alessandro, de al a signor a Livia, e d'a signori suoi fratelli. Di Mantova.

#### 731 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Io non ho avviso nè de la tragedia nè d'altra cosa: e son già passate due settimane ch'io aspettava lettere di Vostra Signoria con la copia, e co' guanti almeno. Mi spiace che m' abbia fatto parer troppo negligente con la serenissima signora prencipessa, a la quale io deveva appresentarla queste feste : nè trovo scusa a la mia negligenza, non volendo incolpar la nostra amicizia, ne la quale non deveano esser necessarie le scuse, ma le laudi. Fate, signor mio, ch'io possa lodarmi, quanto vi prego che non mi lasciate con questo affanno. Io aspettava buone novelle, e l'ho avute cattive: Iddio perdoni a coloro che vogliono turbarmi co'l falso ancora, quasi le cose vere non sian tante che possano apportarmi dolore. Scrivo un'altra volta al signor Pendaglia, perch' egli si risolva di mandarmi que'primi quinterni de le mie rime. Messer Luca dee aver fatta l'altra copia de la tragedia, per mandare al signor patriarca, e data risposta a quel ch' io gli scrissi. Del Floridante non credo che si dimentichi. Io vorrei gli ultimi duo quinternelli, se non possono impedir la stampa: e n'ho già scritto due volte a Vostra Signoria; ma questa terza mi difenderà da ogni colpa di negligenza, de la quale son troppo sospetto a la serenissima signora prencipessa. Ed a Vestra Signoria bacio le mani. Di Mantova, il 29 di decembre del 1586.

#### 732 Al cavalier Guspero Pignata. - Ferrara.

lo non mi vergogno di pregare un'altra volta Vostra Signoria che rinovi gli ufflei, de' quali l'ho pregata per l'altre mie lettere; perchè la grazia è così onesta, com'è cortese chi per me la richiede: ed io sin'ora pochi altri posso lodare, henchè ne abbia pregati molti. E bacio a Vostra Signoria le mani. Di Mantova, il 29 di decembre del 1586.

#### 733 A Maurizio Cataneo, -- Homa.

A me piace il parer di Vostra Signoria, perchè niuna cosa farei più volentieri, che'l fermarmi in Mantova con grazia del serenissimo signor principe; per la quale io non posso far quanto devrei ; perochè le mie forze son molto deboli. Laonde non ricuso niuno aiuto de gli amici, e niun favore, e quello particolarmente del signor Cristoforo Tusso. Ma bench' io non avessi alcune , la cortesia del serenissimo signor principe è in lui naturale, ed accresciuta con lo studio e con le molte operazioni; laonde facilmente si dimostra in tutte l'occasioni : ed io non debbo disperarne, o più tosto debbo lodarla de' buoni effetti che sin' ora io ne ho veduto, e ne vedo ogni giorno. Mi sarebbe caro il servitore bergamasco, perchè non posso fare senza uno che faccia a mio senno: e credo che Sua Altezza potrà azevolmente esser persuaso che mi faccia dar la spesa ancora per un servitore; però scriverò al signor Cristoforo che me ne cerchi uno.

La riputazion di mio padre io l'ho davanti gli occhi; e sopra la testa: ma questo inuovo poema non gliela scemerà, quantuoque non possa accresserla; ma farà qualche buono effetto, e mestrerà a questi signori serenissimi il desiderio c'ho de la grazia loro.

Al mio poema porro mano questa quaresima, o questo carnevale. Fra tanto io sono occupato in molte altre cose, ne mai cessano tanto l'occupazioni, ch'io possa applicar l'animo a'miei studi, fra' quali è assai principale quel del poema Mi parrebbe che I medico scendesse dal cielo per mia salute, se mi sanasse il corpo, tranquillasse I animo, e diminiusse I occupazioni: e vo imaginando che questo possa esser il signor Giovan Battista Cavallara, medico eccellentissimo, e cortesissimo parimente; il quale vorrei che fosse lodato non da me solamente, ma da tutti i miei amici, acciochè io ricevessi qualche cambio de sonetti chi 'io ho fatti per varie persono.

Il reverendo Licino m'ha scritto; ma io aspettava che venisse : egli sa il mio bisogno, e'l piacere che può farmi, e quanto io abbia fatta sempre apertamente professione d'essere amico a' bergamaschi, e particolarmente affezionato a monsignocillustrissimo, ed a' signori Conti. Non devrebbe mancarmi la sua cortesia, o le sue promesse. Di quelle di Vostra Signoria son certissimo; ma io so ch'è povero gentiluomo, o almeno che non ha quanto merita il suo valore e la sua lunga servitù: però non desidero doni da lei, ma che si dimostri in tutte l'occasioni mio amorevolissimo, e parzialissimo, non più con un principe che con un altro, ma con tutti parimente; acciochè non mi dispiaccia che Roma nieghi la consolazione che mi si poteva dar dopo tanti affanni e sì lunga prigionia. Io cercherò di non dipender da altri che da me stesso, a fine che la mia fortuna non possa molto noiarmi. Ma non parlo ora come buon cortigiano, ma come filosofo. Vostra Signoria perdoni questo ardire, e s'assicuri de la mia affezione. E baci le mania l'illustrissimo signor cardinale, ed al reverendissimo signor patriarca, ed a monsignor Papio; e mi tenga in grazia loro, e sua. E saluti ancora particolarmente in mio nome il signor Cipriano, oltre tutti gli altri amici e padroni miei. Di Mantova.

# 734 A Rodolfo Gonzaga.

to non vorrei esser di nuovo tentato co 'l furto de' libri, per alcuna speranza ch'io abbia d'arricchire. Laonde ho sempre desiderato più tosto la restituzione d'essi, che la confusione d'alcuno. E se pur non fosse ragionevole che u'andasse senza pena

735

chi dà tanta noia a' miei studi; basterebbe ch'egli fosse obligato al doppio, o a quel di più che s' usava tra gli ebrei. Nè ricuserei Vostra Signoria per giudice, pur ch' io trovassi il testimonio: ma è gran carestia, a questi tempi, d' uomini che dicano il vero. E se la verità non mi libera, potrei anch'io dir qualche volta la menzogna. Ma non è già bugia, ch' jo cedo a' nochi ne l'esser affezionatissimo a Vostra Signoria. E forse coloro ch'io desidero testimoni, non m'avanzano in parte alcuna, e non m'agguagliano: ma questi affetti si deono tener secreti, almen sin che sia, dicendoli ascoltato. Mando a vostra Signoria una de le mie operette; ma de le stampate, come son l'altre. Nè so quel c'abbiano voluto fare gli stampatori e i correttori, se non obligarmi a ricorreggerle, ed a stamparle di nuovo. Ma non posso sodisfare a questo obligo, se non m'aiuta il serenissimo signor prencipe; il quale è così magnanimo, che de la sua cortesia non devrei dubitare, s'io non dubitassi prima di me stesso. Bacio a Vostra Signoria le mani; e prego Nostro Signore che le dia tanta sanità, quanta le ha dato virtà. Di Mantova, il 3 di gennaio 1587.

#### A Maurizio Catuneo. - Roma.

Ne l'ultima lettera ch'io scrissi a Vostra Signoria, lasciai per freddo di risponder ad alcune cose: ora io rispondo. Niuna cosa più desidero che d'accrescre il nio poema, e di far molte mutazioni: ma a questo mio desiderio trovo molti impedimenti; e particolarmente non posso fuggir la noia di molti che mi dimandano sempre nuove composizioni, s'io non la fuggon el 'eremo o nel deserto; perchè la corte non è assai sicuro rifugio, e mon è stato lo spedale, ne sarebhono i monasteri: ed a questo fastidio non ci sarebbe il miglior rimedio d'un servitore che conscesses a naso, come si fanno i meloni, gli importuni da pia-cevoli; e quelli esculudesse, dicendo ch'i ono sono in casa; o vero, ch'io sono occupato ne' servigi di Sua Altezza: aprisse ancor tutte le mie lettere; e ni facesse solamente veder quelle to son mandate con qualche dono, o con qualche promossa, o

con qualche buona nuova; l'altre abbruciasse: e non mi lasciasse pervenir a gli orecchi mai novella di morte o d'altra sciagura; perché gia m'anno ripieno l'animo di maninconia, e gli orecchi di molte querele. De l'altre condizioni che sarebbon necessarie in questo servitore, non ne parlo, per non formarne l'Idea.

Mi rallegro che I mio sonetto sovra l'obelisco sia tanto...; ma non ha fatto quel buono effetto che devea con messer Febo: colpa forae più tosto de l'amico che del poeta. Non estimo l'altro meno, perchè il luogo è preso da Lucrezio, nobilissimo o poeta o poetico scrittor di versi; ma in guisa, che di comme l'ho fatto proprio con la nuova applicazione. Il reverendo Licino potria farmi molti piaceri; e particolarmente in questo negozio de le stampe: ma non so quel che voglia. Vostra Signoria beti le mani a l'illustrissimo signor cardinale, ed a monsigno reverendissimo patriara. Viva felico. Di Mantova, 1587.

#### 736 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Risponderò con una brevemente a tre lettere di Vostra Signoria, ricevute da me quasi in un tempo stesso. Non è possibile far di questo canto decino alcuna divisione; perchè i duo sarebheno troppo piccioli, e la materia non sarebbe continuata. Non importa che sian diccinove; 'perchè in questo numeropotrebbe esser qualche misterio, se'l libro fosse finito: e prego Vostra Signoria che non interponga queste difficoltà; perch'io ho gran bisogno che si stampi, e per molte cagioni. De la tragedia ora non posso risolvermi, perchè mi fin detto che la volevano far rappresentare; ma da poi pregherò Vostra Signoria ch'in tutti i motila faccia stampare. Non mando sino a que-

<sup>1</sup> Parrebbe facile il supplire piaciuto, o simile parola. — Il sonetto è quello Al papa, nella translazione dell' obbelisco; e comincia:

Signor, tanto inalizzzi al ciel io accerno.

Non vi ha dubbio che fosse composto in Mantova, ma si legge a pag. 3 fra le Rime del signor Torquato Tasso ultimamente composte nell'alma città di Roma. Venezia 1589.

<sup>\*</sup> E janii è il Floridante.

st'altra settimana la lettera a la signora ambasciatrice, per consolarla in questo amaro accidente de la morte del signor ambasciatore suo marito, 'perch' la consolazione sarebbe tompo presta, secondo l'avertimento di Plutarco; ma avertisca che sarà lettera, non orazione. Avrà force avuta-la risposta ch'i ofici al signor Guilo Segni, con una monsignor Papio: ora le raccomando due altre lettere; l'una al medesimo signore; l'altra, al signor patriarca Gonzaga. Vostra Signoria viva lieta. Di Mantova, il 4 di gennio del 1587.

## 737 All' abate Cristoforo Tasso. - Bergamo.

Mi rallegro del ritorno di Vostra Signoria a Bergomo; e mi doglio de l'infermità: ma se l'uno è stato assai presto, spero che l'altra debba esser leggiera. Io le desidero tutti i beni; enarticolarmente tanta autorità, che potesse giovarmi in tutte le parti; non solo ne la sua patria, o in questa città, che l'è tanto vicina; o co'l serenissimo signor principe, il quale così facilmente concede le grazie oneste; e concederebbe questa come l'altra, se le fosse dimandata in quel modo che gli sono l'altre, e con quel medesimo desiderio d'impetrarla. Del consiglio del signor Maurizio le ho scritto un'altra volta. Jo no'l dimando. nè'l rifiuto; come non ricuso l'ajuto, e non ardisco di chiederlo troppo importunamente. La ringrazio del libro, e de'sette scudi, che mi scrisse il Licino. Mi sarebbono stati cari questo Natale; a ma questo carnevale non mi saranno meno. Nel particolare de le mie scritture me le raccomando: e bacio la mano a la signora sua madre, ed a' signori fratelli. Di Mantova.

#### A Giulio Guastavini.

Sarebbe meglioch' io non rispondessi a la lettera di Vostra Signoria poiche non ho ancora risposto al sonetto: ma non

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'ambasciatore Cammillo Albizi era morto in Bologna sul cadere del 1386.

a Vedi la lettera al Licino del 29 novembre 1586.

avendo ' occasione di maravigliarsi , non l'ha ancora di schernirmi in così dolce modo. Burlimi quanto vuole, e dileggimi; ch' io son risoluto di lasciarmi burlare, con accettar tutti gli onori che mi saran fatti, e tutte le lodi che mi saran date, senza rifiutarne pur una. Questo è'l più dolce inganno ch'io sappia fare a me stesso. E potrebbe avvenire che si come altri, fingendo d'amare, s'inamora du dovero; così voi, o alcuno o infingendosi di portarmi riverenza, sarà costretto d'onorarmi veramente. Dal padre don Angelo non ho risposta che mi liberi dal sospetto ch'io ho, ch'egli non m'ami; e pur l'aspetto. Cercherò in un fascio di mie confuse scritture il sonetto di Vostra Signoria, e le risponderó, e manderó la risposta a Genova senza fallo. Fra tanto Vostra Signoria 5 vada felicissima: e baci nel partir la mano al signor Giovan Vincenzo Pinello. Di Mantova.

#### A Nicvolò Spinola. - Genova. 739

L' Angelo vostro o nostro, 5 non solamente dee portare, ma riportare liete novelle; e tanto più da cotesta parte, quanto più si può assomigliare al cielo, dal quale vengono le grazie: e perchè niuna altra mi s' apre al negozio de la Corte Cesarea, vorrei che mi paresse quell'angelo che venne in terra co'l decreto

#### De la molt'anni lacrimata pace. 6

lo sempre mi confermo ne la mia opinione: però alcuna volta consento, che la speranza mi persuada, e mi lusinghi. Il beneficio che Vostra Signoria può farmi, è grandissimo; la grazia ch'io dimando, giustissima; e'l tempo ch'io l'hoaspettata, lunghissimo : e l'obligo ch'io avrò al signor conte Ottaviano ; sa-

<sup>1</sup> La stampa Zuochi aggiunge ella.

<sup>2</sup> La stessa, alcun attro.

<sup>3</sup> La stessa, Intanto ella.

<sup>4</sup> Pare che il Guastavini si trovasse in Padova. Il padre Angelo Grillo.

<sup>·</sup> Dante, Purgatorio, X, 35:

rà immortale: di cui Vostra Signoria può avere quella parte che le pare; ma non sarà così picciola, ch' io non debba esserle molto obligato. Se la supplica sarà appresentata a l'imperatrice, potrò risolvere del partire o de lo satro secondo l'occisioni. Fra tanto ringrazio Vostra Signoria che si rallegri de la libertà, quasi impetratami dal serenissimo signor principe di Mantova, a la quale nulla manca, se nou il passo libero per gli stati del serenissimo signor duca di Ferrara; ed allora stimerò d'essere esaudito, quando non mancherà cosa alcuna. E bacio le mani a Vostra Signoria. Di Mantova.

#### 740 A Ercole Coccapani. - Ferrara.

Ringrazio Vostra Signoria del consiglio: e perch è suo, credo ch'ella vorrà ch'egli succeda felicemente per me, ed orrevolunente per lei che l'ha dato. Si contenti dunque di raccomandar la lettera ch'io serivo a la serenissima signora duchessa, al signor conte Federico Miroglio, e darli la sua similment. Non gli voglio ridurre a memoria il desiderio ch'io lo d'alcune mie scritture, e d'alcuni miei libri, parendomi che ne la
grazia di sua Altezza siano contenute tutte l'altre grazie. E
baci le mani al signor suo padre in mio nome: e viva lieta. Di
Mantova, il di 6 di gennaio del 1587.

# 741 Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ho avertito che ne la tragedia manca una stanza de l'ultimo coro, ed alcuni altri versi ne l'ultimo atto, i quali avea giunti; e senza quelli io non voglio presentarla in modo alcuno. Io non me ne serbai copia; però se Vostra Signoria non ggi ha, può scrivere al Costa, per ricuperarli: e se non si serve de la mia tragedia, sarà bene la mi rimandi, accioch' io medesimo l'acconci in que' luoghi che n' ha mestieri. La mia infelicità è tanta, c' ho diliberato di non voler comporre, sinch' il mondo non si penta di farmi tanti torti, quanti ricevo, posso dire, ogni di:

tova, il 6 di gennaio del 1587.

742

A Rodolfo Gonzaga.

S'io fussi padrone de le mie cose in quel modo che più si converrebbe, tutte sarebbon di Vestra Signoria, come ie sone. Laende, a niun altro deverebbe chiederle; perchè da niune le averebbe più volentieri: ma, come può sapere, di quelle ch'eran mie proprie, la maggior parte è fatta commune con la stampa; ed jo sono stato de gli ultimi a vederle, e peraventura non ho potuto vederle tutte. L'altre poche, le quali non deono essere stampate, spero che mi saranno mandate: e Vostra Signoria potrà leggerle, se mi stimerà degno di questo favore, come già m' ha stimato de gli altri. Intanto perdoni a me il fastidio ch'io le he date per ricuperare i miei libri; ed a se medesima la neia che si prende in leggendo le altre mie composizioni. E le bacio le mani. Di Manteva.

Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Per l'altro ordinario ebbi l'orazione del signor Zoppio, e'l volume de l'epistole del signor Sacrato. Per queste ho avuta la tragedia: e ringrazie Vestra Signeria quanto merita questa bellissima e graziosissima lettera, ' con la quale sarà aggradita la tragedia più che non merita per se stessa, o altrettanto; e mi dubite che più dilettaranno queste belle miniature e figurine. che così leggiadramente ornano il libro, che l'opera istessa. Alcune parele che vi mancane, le giungero ie con questa cattiva penna. Vostra Signoria avertisca, se a sorte le occorresse di farne altra copia, di giunger ne l'ultime cere la quarta stanza in quel mode ch'io le scrissi; e scusi questa tardanza co'l signor patriaca di Gerusalemme. E le bacie le mani. Di Manteva, il 9 di gennaio del 1587.

L. DI T. - III.

<sup>&</sup>quot;Intendi la scrittura del Costantini.

#### 744 All' abate Cristoforo Tasso . - Bergamo .

Mi spiace l'infermità di Vostra Signoria; ma spero che debha esser breve; pur, non avendo sue lettere, ne sto con l'animo sosneso. Il Licino mi scrive, che Vostra Signoria mi manda sette scudi, e la teologia di Gregorio Nazianzeno. Mi saranno cari, perch'io n'ho bisogno, e perchè mi son mandati da lei: a la quale avrò più volentieri quest'obligo, c'a molti altri: enerchè dopo il primo favore, si risolverà più facilmente a farmi l'altre. del quale io la pregai. In Vostra Signoria sono tanti meriti. che le sue raccomandazioni non potranno esser vane: e pregando per me, che le sono congiunto di tanta bepevolenza, non potrà stimar alcuno ch' ella s'attribuisca troppo. Le mando un sonetto; ' e saro più breve del solito, per torre a lei fatica di leggere, ed a me di scrivere, E le bacio le mani, Di Mantova.

#### Ad Antonio Gostantini. - Ferrara.

Io ho scritto a Vostra Signoria ogni settimana per molte strade ; e non ho mai avuta risposta. La cagione dee esser la medesima, cioè la malignità de la mia nemica fortuna, per la quale io son meno stimato da gli amici. Il mio stato è noto a Vostra Signoria; e s'alcuna cosa le mancasse a sapere, sappia ch'è venuto un mio nipote \* a Fiorenza, con pensiero e con desiderio di servire al cardinale; ma non so con quale indrizzo, o con qual guida. Egli è giovanetto molto, ed ho gran dubbio che non si pieghi in sinistra parte. Ella ha molti amici in Fiorenza, e dei principali cavalieri di quella città, che l'amano e l'onorano per la sua virtù ; laonde la prego a raccomandarlo con sue lettere a chi più le parrà a proposito. Se ne l'entrar ne la servitù di quello illustrissimo cardinale egli avesse qualche intoppo, gli scrivo che ne dia conto a lei, che potra aiutarlo in più modi. La lette-

<sup>\*</sup> Comincia: Perchè di fuor si lenti in voi la

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alessandro Sersale.

# 746 A Giulio Segni. - Bologna.

Io sono stato dubbio, s'io doveva ringraziar Vostra Signoria, o lamentarmi di lei, o negar la risposta. Il libro meritava ch' io melto la ringraziassi; e perch' è scritto da elegantissimo e dottissimo gentiluomo; e perch'è dedicato al signor Giovann' Angelo Papio, nel quale ho tanta fede e tanta speranza. Ma i ringraziamenti saranno maggiori, quando io avrò involato tanto di tempo a gli altri miei studi, ch' io potrò leggerlo tutto insieme con l'altro volume che mi fu mandato dal signor conte Scipione Sacrato, sue parente. Pensava poi di dolermiche Vostra Signoria m'enerasse in modo, che a me paresse d'esser burlate, o più tosto di non rispondere. Al fine ho deliberate di risponderle, e di pregarla c'onorandomi di soverchio, non mi faccia parer discortese. Vorrei scrivere a monsignor Panio , e ne desidero risposta ; ma questa sera è così tardi , ch' in asnetterè sine a quest' altra settimana. Fra tanto Vestra Signoria li baci în mie nome le mani. E viva felice. Di Mantova, il 12 di gennaio del 1587.

# 747 A Giovan Battista Licino. - Bergamo...

Io non ho avutonè la teologia di Gregorio Nisseno, nè i sette soudi. 3 Se'l signor Cristoforo gli ha mandati, com'io credo, nen vorrei che la sua cortesia fosse impedita da la mia fortuna; ma ogni altro impedimento mi spiacerebbe meno de la sua in-

<sup>1</sup> Non si trova la lettera indirizzata al nipote; ma ne abbiamo una del 13 di febbraio, che accenna al medesimo soggetto. Ne tacerò fin d'ora il mio sospetto, che invece del febbraio possa esser del gennaio.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Nè il Fantuzzi (Notizie degli scrittori bolognesi; Bologna, 1789). nè l'Orlandi ( Degli Scrittori bolognesi; Bologna, 1714) registrano opera del Segni che possa anche all'incirca riferirsi a questi tempi;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi le precedenti lettere a Cristoforo Tasso e al Licino.

fermità. Aspetava ancora le mie scriture, e l'Epitome di sant'Agostino; nè so la cagione perchè non mi siano o mandate o portate. Forse volete ch' io venga questo carnevale a vedervi; perchè non avendo io rifiutato l'invito del signor conte Giovan Domenico, 'ma prolongato il tempo, questo potrebbe essere opportuno per godere de la sua conversazione. Vostra Signoria gli baci in mio nome le mani. Raccomandatemi al signor Cristoforo, al signor Ercole, ed a tutti gli altri. Dal signor Marizio ho avute lettere; ma non con quella buona nova ch'io aspettava, perchè! signor patriarca Gonzagu uon è fra cardinali. 'E con questo fine vi bacio le mani: Di Mantova.

#### 748 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Sto con l'animo sospeso, aspettando che Vostra Signoria abbia trovata la giunta, accioche non abbia durata la fatica invano; che per altro non importerebbe molto, avendola ritrovata io, che glie le rimando con tre stanze appresso, che si posson metter fra quelle de le donne caste. 5 Non posso più, e non ho lasciato affatto il pensiero de l'eremo. Vorrei che 'l Floridante si stampasse in tutti i modi , o partendomi o fermandomi: e se la partita non potrà far 'ch' io muti risoluzione, consideri se'l potrà far il proponimento di fermarmi. Mi sarebbono stati cari tutti i quinternelli, che non potean impedir la stampa, perchè gli avrei rimandati subito. Questa sera aspettava ancora i tre ultimi, e l'anello, ed i guanti; ma quel suo amico non è comparito co'l corriere. Mi doglio che lo Scalabrino abbia negato di farmi quel piacere che gli ho dimandato; \* perchè se la tragedia fosse stata mandata a Roma, avrei forse avuta qualche risposta piacevole. Con messer Vittorio Vostra Signoria devreb-

La stampa CV, Dominico.—È questi l'Albano; e il Tasso deve alludere alla lettera de 12 d'ottobre 1586.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Vedi la lettera a Maurizio Cataneo, n. 723.

<sup>3</sup> Vedi la lettera 718.

<sup>4</sup> Di copiarli la tragedia che doveva esser mandata a Scipione Gonzaga. Vedasi la leuera al medesimo Scalabrino, del 14 dicembre 1586.

be farsi intendere, accioch' egli non mi facesse ogni giorno qualche nuovo dispiacere: e non mi sono scordato che mi avea promesso Alessandro' sovra la Metafisica, del quale avrotosto bisogno: Dal Vassallino io non ebbi risposta: e perch' io cedo a Vostra Signoria tutte le ragioni c'avea contra costoro, potrà far ragionevolmente contra di loro quel che vorrà. Se volessero venire ambidue meco a Roma, o almeno un di loro, mi sarei contentato di pagarli le spese del viaggio: io dico quando avea danari; perchè ora non potrei , s' Iddio non provede. Scrivo a la signora ambasciatrice: Vostra Signoria le darà la lettera, e mi farà gran piacere se l'accompagnerà con que termini che richiede questa dispiacevole occasione. 2 Vorrei esser di tanta autorità, ch' io potessi farle favore in tutti i luoghi : ed allora Vostra Signoria non dubiterebbe de la mia volontà. Posso poco; e penso molto: ed uno de' molti pensieri, e non de'minori, è che viviamo ancora insieme in una corte, o almeno sotto una medesima protezione. E le bacio le mani. Di Mantova, il 15 di gennaio del 1587.

Poscritta. Aspetto il Messaggiero per mandarlo a Vestra Signoria corretto a mio modo; el medesimo avrei fatto del Malpiglio. Attendo con molto disderio d'intendere se questo carnevale ella sarà ritornato a Ferrara, come per mio giudicio devrebbe aver fatto.

# 749 A Dorotea Geremia negli Albizi.

Gravissimo dolore ho sentito per la morte del signor ambasciatore vostro marito, e pari a quel di Vostra Signoria; per-<sup>2</sup> Afrodisco.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> II 5 di gennalo la velova ambasciatrice era sempre in Ferrara; el Costaintio scrivea a Marcello Accolfi in Firenza, in data di quel giorno: « E perchè lunedi che viene la signora ambasciatrice parte per co-st con tutta la famiglia, prego Vostra Signoria a dire a Sua Allezza, ch' io resto qui solo, o non avrò altro pensiero che scrive l'Altez-ca Sua.» E il 17 dello stesso mese, il nuovo ambasciatore Raffaello Medici scrivera, che calcia casa dell'Ambasciata c'era sempre la vuolova dell'Abbai, ( Archivio Mediceo.) — Il Costantini fece subito stampar questa fettera consolitatoria al Baldini di Ferrara.

chè l'amicizia, nel congiungere gli animi, ha virtù quasi eguale a quella del matrimonio. Egli era gentiluomo veramente , modesto insieme e temperato , e magnifico nel raccogliere i forestieri; e liberale nel donare a' virtuesi; e .magnanimo ne lo stimarsi degno de gli enori che meritava; e prudente nel servizio de' suoi prencipi; e mansueto nel comandare a' servitori, e nel punire i loro difetti, e giusto nel dare a ciascuno il sue: ma cortesissimo nel concedere a gli amici quella parte de gli onori e de' commodi che parean debiti a la sua dignità , la quale era sostenuta e quasi accresciuta da lui, vita cavalleresca tenendo, con bello e con piacevole aspetto, con gravità di costumi e di parole, e con ornata maniera : laonde quanto la sua nebiltà aggiungeva di chiarezza e quasi di gloria a la sua persona; tanto egli, a l'incontro, parea che rendesse più onorata la memeria de' suoi maggiori. Ma sepra tutte queste virtù, le quali il facevano caro a' prencipi, a gli amici, a' servitori, ed a tutti coloro i quali di lui aveano qualche cognizione, erano quelle che gli acquistavano la grazia d' Iddio ; io dico la fede, la pietà e la religione. Chi fu mai più di lui religioso? chi mostrò mai ne l'opere e ne le parele d'amar più l'onor d' Iddie e de la Santa Sede apostolica? chi diede più lodeveli esempi d'una vera devezione? Non posso, signora mia, non posso non delermi, c non lacrimare, che dove risplendevano tante virtù, dove tanti meriti erano con maraviglia risguardati, dove tante laudi s'ascoltavano con molta modestia, e si potevano ascoltare senza alcuna menzogna, ora siano succedute tenebre, e solitudine di morfe, e lutto, eil errore; e s'asceltine gemiti, e sespiri, o silenzio assai più doloroso, che non sono i lamenti e i rammarichi medesimi: nondimeno ho gindicato convenevole a l'amicizia ch' io aveva co'l signor vostro marito, dare al vostro dolore qualche consolazione, la qual possa nel medesimo tempo alleggiare il mio, e ristorarmi de l'affanno nel qual io sono caduto; E se non sono stato così presto a consolar Vostra Signoria nel primo impeto del dolore, ho voluto imitar gli eccellentissimi medici ; i quali aspettano che 'l male sia maturo, e da poi s'affaticano di porvi la medicina che 'l purghi, et adoprano

gli unguesti o altro salutifero rimedio: perciochè a l'aaimo perturbato sono in vece di medici le parole de gli amici, le quali possono mitigare il dolore; essendo questo affetto acerbissimo, oltre tutte l'altre passioni de l'animo, le quali son molte; avaguachè alcani per dolore son divenuti furiosi, o son caduti in qualche infermità incurabile; altri si sonouccisi das emedesimi.

Il dolersi, dunque, e'l rammaricarsi per la morte del suomarito, è cosa naturale; e quasi non è posto in vostra mano il fare altrimente: perch'io non seguito l'opinione di coloro i quali lodano il non dolersi, non volendo privar la vita umana de la benevolenza, la qual è necessario di conservare; ma l'accrescere il dolore oltra misura, e non porre alcun termine ed alcupa meta al pianto, è (come a me pare) centra natura: e suole avvenire per una sciocca opinione, la qual non sia con alcunó avedimento riguardata. Laonde egli dee esser tralasciato, come nocivo; ma non dee rifiutarsi il mediocre dolore. Meglio sarebbe certo il non infermare; ma poi che l'ammalarsi è proprietà de la nostra natura, e quasi un dono fatto alla nostra umanità, conviene che l'infermo sia di qualche sentimento nel suo male; perchè questo non dolersi non avviene senza una gran mercede di crudeltà ne l'animo, e di stupor nel corpo: l'una: de le quali cose è dura e fiera molto : l'altra è molle ed effeminata. Ma prudentissimo è colui, il quale osserva in tutte le cose la mediocrità, e può tolerare con animo ben composto la prosperità, e l'adversità parimente. lo so di scrivere non ad nomo ammaestrato ne gli studi de la filosofia, e ne servigi d'alcun principe esercitato; ' ma ad una gentildenna, a la qual forse potrebbon parer le mie parole difficili ed oscure, s'ella non fosse riguardevole fra l'altre per ingegno, e per nobiltà, e per lunga pratica la quale ha de le corti, e per esser stata moglie d'un così virtuoso e così detto gentiluomo, a dal quale potea molte cose intendere, e molte appararne; laonde niuna mia ragione, niun dimostramento le potrà parer oscuro soverchiamente.

Alle stampe B, CV, Z, manca esercitato, che hanno le moderne.
 Manca alle tre suddette, gentiluomo.

Dico adunque, che non è convenevole che sia usata da lei la medesima misura nel dolersi, ch'ella usò ne l'amare; perchè se in quello fu alcuna abondanza e, per così dire, alcuna dismisura : accrebbe, in qualche modo, con la benevolenza del marito la vostra felicità: ma l'accrescimento del dolore sarebbe ancora accrescimento d'infelicità e di miseria. Sopportisi 'dunque ne la buona fortuna, perdonisi a la giovanezza, donisi quasi per privilegio a la fede ed a la costanza de la moglie il poter amere il marito oltra misura, o l'averlo amato in questa guisa; si veramente, che non si conceda ne l'affanno la medesima licenza, e ne l'età già matura non si lodi l'istessa o simil passione. È cosa di grand' animo il servare il decore ne l'adversità, ed il mostrarsi contra i colpi de la fortuna non solo intrepido, ma costante. È ufficio de la ragion ben composta o schivare il male quando egli viene per assalirci, o correggerlo quando ci ha offeso, e diminuirlo, e quasi ridurlo a aulla, e con la pazienza, forte e generosa dimostrarsi. E propria lode ne la vostra valorosissima nazione la fortezza de l'animo, e la fede conservata a' mariti inviolabilmente dopo la morte; ma la fortezza può farsi conoscere in vari modi, come sono vari i tempi e varie l'occasioni che le s'appresentano. Led ora questa può far la vostra virtù più lucente, quando invidiosa fortuna pensava di farla più oscura; acciochè tutta l' Italia, ne gli occhi de la quale voi sete vissuta molti anni, quasi in un nobilissimo teatro, lodi altrettanto la continenza e la castità vedovile, quanto per l'adietro de l'amore e de la marital fede soleva lodarvi. Ond' jo stimo che non vi debba dispiacere, che a le cose dette io ne aggiunga alcune altre : non perch' io pensi d'insegnarne molte di nuovo; ma perchè, se foste men ricordevole per il dolore di alcuna di loro, io ve la riduca a memoria. Però dico che la ragione è il miglior rimedio che si possa prendere, non solo contra il non dolersi, ma contra il dolersi soverchiamente. E nerchè da l'un estremo voi sete tanto lontana, che non è pericolo che voi possiate da la ragionevol via traboccare : da l'altro

I Supportisi. B.

<sup>\*</sup> Le moderne, che le sono appresentate ..

dovete guardarvi : nè minor pericolo è nel poco, che nel troppo. 1 Siaví dunque la ragione in vece di argine e di riparo,2 conoscendo voi medesima per natura mertale, e consorte de la vita mortale, e de le cose che agevolmente si volgono, e si mutano nel contrario; perchè i corpi de gli nomini sono terreni e caduchi, le fortune instabili, ed infinite l'altre perturbazioni, le quali non è lecito in modo alcuno di schifare: e'l medesimo cerchio è ne le fruttifere piante de la terra , e ne l'umana generazione; perc' a queste s'accresce la vita, a quella manca, e quante da l'una parte si perde, tanto par che da l'altra si raequisti. 5 Ma Pindaro, greco poeta, disse che l'uomo era sogno de l'ombra : puossi dir meno? o si può con maggiore smoderamento, più diminuire la nostra dignità? Nondimeno questa opinione fu seguita da l'antica filosofia, la quale in questa guisa parla, ed in questa guisa conforta coloro che soverchiamente sono oppressi dal dolore : ma a noi mai non è piaciuto di lodare o d'approvare alcuna di queste opinioni. Non possiam però negare che la vita non sia malagevole, e piena di pericoli e di fatiche, e poco atta a resistere per se medesima a gl'incontri de la fortuna : onde prima di lui disse un altro poeta di maggior grido, Che la terra non sosteneva alcuna cosa più debole de l'uomo : il quale assimigliò ancora in altri suoi versi la generazione de gli uomini a le foglie de gli alberi , perchè di loro alcune scuote 4 e fa cadere il vento, altre produce la selva germogliando, e nascono ne la primavera; così ancora aviene de gli uomini. Debbo aggiungere a queste altre autorità de i medesimi poeti? e narrare quel che si favoleggia 5 de' duo vași ; l'uno ripieno di mali doni, come son quelli che dà la morte;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Così leggono le moderne siampe: ma le B, CV, Z danno il periodo così arruffato: dovete guardarvi non altramente nel minor pericolo è nel poco, che nel troppo.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Le stampe B, CV, Z: Siavi dunque la ragione di riposo, conoscendo, ec.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le moderne, tanto ancora par che dall'altra si acquisti. Ma le lre sono concordi.

Le stampe B, CV, Z, alcune de le quali scuole, ec.

Le suddette tre stampe, racconta.

l'altro, de buoni? o pur ragionar d'un altro doglio che descrisse un altro poeta , ma d'eta e di stima assai inferiore ; e dimostrar come n'uscissero tutti i mali, e rimanesse al fondo la speranza solamente, non potendo volare in alto, perchè una femina vi mise ' sopra il coperchio? Se le favole con la piacevolezza possono raddolcire l'amaritudine del dolore, non sono queste cose raccontate \* fuor di proposito : ma comunque sia infiniti mali sono sparsi fra gli uomini. Pienadi mali è la terra, e ripieno il mare; ed a' mali che ci affliggone ogni giorno, si aggiungono quelli de la morte: e s'a tanti mali fossero buon remedio le nostre lagrime, come disse un buon poeta comico, e cessasse 3 il dolore insieme co'l pianto, le lagrime si potrebbono comprar 4 con l'oro. Ma non bastano, signora mia: e tutti ce n'andiame per la medesima strada ; o con gli occhi asciutti, o con lagrimosi, Che giovano dunque? Nulla. Ma il delore hale lagrime, come l'àlbore 5 i frutti : cari frutti in vero, e pietosi . A poiche sono non solamente argomento de l'affanno, ma de l'amore. Nondimeno, se riguardarete ne mali de vostri vieini, o se avrete rispetto a quelli 2 de' trapassati, sopportarete i vostri più agevolmente; e non vi parranno 8 tanto gravi da tolarare, se vorrete considerare quante donne, oltre la perdita de' mariti, sono rimase sconsolate per quella de' figliuoli, ed hanno tolerata la prigionia, l'esilio, la tirannide, e la privazione de' beni e de gli altri cari doni de la fortuna. E non è già necessario che, per addurvene esempio, ricorra a' tempi di Priamo e d' Ecuba ; o per diminuire il vostro dolore raccolga in questa lettera le calamità de gli eroi; perchè, oltre tante nobili donne che a' nostri tempi, dopo la morte de' figliuoli e de'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le moderne, messe.

<sup>\*</sup> Le tre antiche; ma le moderne, narrate.

La sola B, cessare.

<sup>4</sup> La Z, comperar : le moderne, comprare.

Le moderne, albero.

Le moderne, preziosi.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Accelto questa correzione di alcuna delle stampe moderne; leggendo le altre concordemente guello.

Le moderne, pareranno.

mariti, sono state prese da soldati o stranieri o infedeli, ' può bastar l'esempio di due nobilissime regine : l'una di Nanoli . l'altra di Francia; l'una magnanima ne l'esilio, l'altra prudentissima \* ne la guerra: e l'una e l'altra, essendo rimaste vedove, hanno sostenuto con animo fortissimo la morte de' figlinoli. E tanta alcuna volta è la grandezza de' mali. e l'acerbità del dolore, che niun altro rimedio par che basti, se non la morte, la qual è medicina, anzi il medico stesso; 5 laonde alcuni fra' poeti l' hanno chiamata ne' versi : « O morte , o medico. vieni . Ma senza dubbio nel mondo, ch'è quasi mare tempestoso, non è il più sicuro porto de la morte. È chi è tanto ardito, che possa aspettare ainto 4 da la morte, non ha di che temere: ed essendo non solo naturale, ma sicurissima, non so in qual mode apporti delere ; deve tutte l'altre cese che son per natura, o per usanza, par che sian dilettevoli in qualche modo. 5 La morte adunque ancora devrebbe recar 6 diletto, come accenno un de' nostri poeti in quel verso:

#### O viva morte, o dilettoso male;

benché egli non parlasse de la morte, ma de l'amore. E se ne la vita è alcun fastidio e alcuna sazietà, ne la morte devrebbe esser qualche piacere. Qual maraviglia è donque, se 7 le cose che si posson dividere si dividono, e si liquefanno quelle che sono atte a liquefarsi, e e s'ardono quelle che possono essere accese, 4 e si corrompono anoera le cose corrottibili? E quan-

Le CV e Z, perchè tante altre nobili donne, a nostri lempi, dopo la morte de figliuoli o de marili ec. Pero basti l'esempio, ec.

2 Le tre stampe antiche, prudente.

Le stampe B, Cv, Z, avviso.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le tre: la qual è medicina grandissima che può risanarci di tutti i mali; nè solo la medicina, ma il medico stesso. Laonde, ec. <sup>4</sup> Le stampe B. CV. Z. avviso.

in qualche modo non si legge nelle tre suddette.

e porger. B, CV, Z.

<sup>1</sup> Le moderne, che se ec.

Le moderne, che si dividano, lique facciano, ardano, possano. E dopo accese proseguono: e le corruttibili ancora siano corrotte? E, come disse Eractito. ec.

do in noi medesimi non è la morte? B. come disse Eraclito, il medesimo è il vivo ed il morto, e quel che dorme e quel ch' è desto; il nuovo e'l vecchio ancora è il medesimo: perche, si come uno artefice può dal medesimo fango formando gli animali, poi confondergli, e confondendogli riformarli, senza cessare e stancarsi giamai; così la natura, la quale da la medesima massa produsse i nostri avoli, ha generati da poi 'i hostri padri, e noi dopo loro, e genera i figliuoli e i nipoti: così piaccia a Dio, che voi possiate vedere i vostri nati da i vostri, a' a' quali queste cosa paiono scritte più c' a voi medesima; nondimeno a l'ora i doni denono essere più eari a la madre, che possono ancora a' figliuoli dare utilità. '

Ma tornando al nostro ragionamento, questo fiume de la generazione, il quale corre perpetuamente, non s'acqueta giamai in 4 quello de la morte, c'a questo è posto quasi a l'incon-. tro, o Cocito si chiami da' poeti o Acheronte: e quella prima cagione, la qual ci mostra la chiarissima luce del sole, quella medesima sparge le tenebre sovra la faccia de la terra. Laonde questo aere, che 5 vicendevolmente ci fa il giorno e la notte. è in un certo modo 6 imagine de la vita e de la morte: però questo vivere, il quale è quasi un debito fatale, fatto da' padri, ? e da gli avoli de gli avoli, dee essere pagato da noi, quando egli sia riscosso da la natura; la quale avendo dato a gli uomini brevissima vita, e senz'alcun certo ordine, estimo assai meglio, che'l tempo de la morte fosse a tutti ascoso; perchè, s' egli fosse stato previsto, 9 molti entrando in fiera e dispiacevol maninconia, sarebbono quasi morti inanzi a la morte. Consideriam dunque la vita piena di molti dolori e di molti pen-

dopo B'e CV.

a nati da vostri figliuoli. B, CV, Z.

<sup>3</sup> che possono essere ancora utili a figliuoli. Le tre antiche stampe

<sup>4</sup> nè, le moderne.

5 il qual. B, CV, Z.

<sup>6</sup> Manca alle moderne, in un certo modo.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> primi. B e CV. La Z ha una lacuna... <sup>8</sup> Erroneamente dati la B e CV; la Z, data,

<sup>\*</sup> preveduto la sola Z.

Alcun disse : felice è chi non nasce.

E nel medesimo, in un altro luogo:

E dolce incominciò farsi la morte;

e ne' Trionfi : 3

La morte è fin d'una prigione oscura A gli animi gentili, a gli altri è noia, C'hanno posto nel fango ogni lor cura.

Se dunque la vita è prigionia, \* la morta è libertà. Altri, fra' quali fu Socrate, hanno assomigliata la morte a un profondissimo sonno, ed al fine d' una lunga peregrinazione; ma non è male alcuno nel sonno, e il fine de la peregrinazione è 'l fine de le fatiche e de gli affanni : e niuna cosa è più dolce e più disiderata, che 'l ritorno ne la patria. Bagionevolmente adunque alcuno stimò, che la morte fosse grandissimo bene. E se la vera felicità è ne la scienza, e la scienza non si può acquisiare se non dopo la morte, a la morte, o dopo la morte, par che sia riservata la felicità, come possam raccoglier da le antiche tragedie di Sofocle. Che sappiam noi, o signora' che intendiamo? perchè andiamo superbi di questo sapere che tanto ci gonfia ed nquesta vità è simile 'a le tenebre; laddove ne l'altra, che è vera vita, ma da' mortalì è chiamata morte, somiglierà una purissima luce? \* Lascio da un lato, che la morte si premio de

i quali s'io volessi numerare ec. Così le tre stampe antiche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> che sia meglio il non nascere che 'l morire. B, CV, Z. <sup>3</sup> Di Francesco Petrarca.

<sup>4</sup> prigione, le tre antiche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ed in questa vita simile ec., leggono le moderne, che non avvertirono di riferirlo al sapere. Quindi posero a tenebre e non a tuce il punto interrogativo.

una luce chiarissima. B, CV, Z.

la pietà, come parc a' filosofi de' gentili: e non racconto quel che narrano le istorie greche di Cleobi o di Bitone, 'ai quali fu conceduto 'da gl' iddii la morte per dono. Taccio ancora quel ch' è scritto d' Agamede e di Trofonio, a cui fu data per mercede di lor faticar ma non ardisco però di scriver qual dopo la morte debba esser la nostra cognizione o la scienza, quando non vedremo iddio quasi in ispecchio o in enigma, ma in altro modo; del quale io non son atto a declarare, 'bo non debbo farlo, e non mi si conviene il peso di si grave e di si degna e di si reverenda autorità. 'Contentisi dunque Vostra Signoria dirievere da me quella consolazione che possono dare i miei studi: e non la ricusi come non buona, perchè ve ne sia alcun'altra migliore. Seguirò, dunque, com'avea cominciato.

Non è l'ottima vita, signora mia, quella ch' è lunghissima oltre tutte l'altre; ma quella ch' è virtuosissima: perchè il bene non è riposto ne la lunghezza del tempo, ma ne la stabilità de la virtú: e nerò, come disse lo stesso noeta:

o pero, come ance to broke poor

Spesso <sup>3</sup> i migliori e lassa stare i rej.

Al vostro marito, signora ambasciatrice, è stato concedute tante di vita, quanto è bastato é per dimostrar la sua virtu. 7 e per ispargere la fama del suo nome e de suoi meriti per tutte le parti d'Italia; ed oltre l'alpe ancora, ne la vostra Germania è e celebrato, ed in ogo altro lougo, ove fra donne e cavaglieri sia stimato il valore e la cortesia. Laende non si può chianare breve vita; e peraventura, se fosse stato così in suo potero il vivere, com' è stato il beu morire, egli volontariamente ave-

e di Brilone, CV. Z.

<sup>2</sup> concesso. B. concessa. CV, Z.

il quale non sono atto a dichiarare, ec. Così le moderne 4 venerabile persona. B, CV, Z.

Le moderne, Prima.

<sup>6</sup> bastata. B, e ie moderne.

dimostrare il suo valore, per ec. ; le moderne

<sup>\*</sup> egli è, le moderne.

Se del consiglio mio punto ti fidi,

Che sforzar posso, egli è pur il migliore

Fuggir vecchiezza e suoi molti fastidi.

E qual è maggior onore, ch'esser pianto da tutti gli amici, 3 lacrimato da tutti i buoni, celebrato da la patria, e lodato dal prencipe . 4 e da tutta l' Italia? È dunque vissuto a bastanza : e sì come fra le piante, buonissime son giudicate quelle le quali in picciol tempo soglion produrre gran quantità di frutti ; così fra gli uomini, coloro sono lodevolissimi, i quali in non molti anni possono fare azioni onoratissime: 5 come sono state quelle del signor ambasciatore; il quale ne la sua patria e ne l'altrui città, e sotto il suo prencipe ed appresso a prencipe amico del suo, ha meritato gran dignità e grandissima riputazione con la quale egli non è morto, ma è passato ad un'altra vita assai migliore. 6 Laonde la sua morte altro non è stato che un passaggio a l'onore ; se pur io debbo parlare in questo modo nel quale parlò 7 un di coloro che veramente hanno filosofato. Ivi la sna gloria non avrà mai fine : ma qui un migliaio, e dieci migliaia d'anni è un punto 8 indeterminato, per rispetto a l'eternità. E se quelli animali, i quali nascono vicino al porto, 9 ed hanno un sol giorno di vita, nascendo la mattina ed invecchiando 1º la sera e morendosi, avessero l'animo umano, avrebbono " il medesimo affetto: e per quelli i quali (ossero morti inanzi 'al mezzo giorno, si spargerebbono molte lagrime e molti

1 avrebbe. B. Z.

2 Cioè, consiglio. Le moderne, la qual; cioè, Morte.

3 buoni amici, le moderne.

4 lodato da la patria e dal prencipe, ec. B, CV, Z,

\* Le moderne, onoralissime azioni. con la quale egli è morto; ma è passato ad un'altra assai maggiore. B. CV, Z. La Z prosegue, Per ciò, ec.

7 parta, le moderne: \* è confronto . B. CV. Z.

9 Le moderne, punto.

10 invecchiano, la sola B.

11 avrebbeno. B.

12 avanti, le moderne.

sospiri; ma quelli c'avessero avuto un giorno intiero di vita, sarebbono stimati felici; percioch'il modo de la vita è stimato bene, non la lunghezza del tempo.

Ma veramente piene di sciocchezza sono quelle accuse che paiono farsi a la natura: Non bisognava che egli morisse così giovine. Chi può dire quel che bisogni, o quel che convenga ? Molte altre cose son fatte, le quali alcun può stimare che non siano necessarie; e molte se ne fanno, e se ne faranno per l'avenire: perchè non vegnamo in questo mondo per dargli leggi, ma per viver soggetti a quelle de la providenza; le quali ha fatte Iddio, che governa tutte le cose le quali prima ha create. Perchè dunque in tal modo si piangono i morti? e piangendoli, lacrimiamo per loro cagione o per nostra? Se per nestra, quasi noi sentiamo alcun piacere del nostro pianto, non ci avediamo che questo è quasi un manto, co'l quale si ricoprono le nostre passioni, e'l dolore c'abbiamo per le perdute utilità: se per loro, avendo già determinato che non sentono male alcuno, sendo sciolti e liberati da tutti i dolori, debbiamo esser mossi da una antica ragione; la qual ci ammonisce, che accresciamo i beni quanto sia possibile, e gli allarghiamo, ed a l'incontro accorciamo e ristringhiamo tutti i mali. Se dunque il pianto è buono, debbiam farlo grande quanto più si può; se reo, è convenevole che cerchiamo con tutte le forze di porgli alcun frene. Ma forse egli è come il dolore; perché fatte per onesta cagione e per affetto umano, è lodevole ne la sua mediocrità. Ma vogliamo noi anoverare gli eroi e i re e i capitani grandissimi, che hanno accresciuta quasi dignità e riputazione al pianto ed a le lagrime? Laonde, se a gli uomini fortissimi non fu disdicevole, non dee stimarsi sconvenevole ne le donne. Pianse Priamo la morte d' Ettore : pianse Enea quella d' Anchise : pianse Achille quella di Patroclo: pianse Alessandro quella di Dario: pianse Aniballe a quella di Marcello: pianse 5 Cesare quella

e prima l'ha create, le moderne.

<sup>2</sup> Annibale. CV, Z.

<sup>3</sup> Manca pianse alle tre antiche.

di Pompeo: pianse Francesco quella di Braccio: ' piansero i padri i figliuoli, e i figliuoli i padri; piansero gli amici gli amici , ed i nemici i nemici : lagrimarono i vincitori sovra i vinti, e i vinti sovra i vincitori sparsero pietose lagrime: e non stimò Platone che fosse brutta \* cosa di sforzar altrui con l'autorità de le sue leggi, c'onorassero i morti co'l pianto: e Solone ne le sue, non solo no'l proibl, ma 5 il lasciò quasi per eredità a gli amici : e Crantore, filosofo de la vecchia Academia, scrisse un libro del lutto; nel quale egli lodò la mediocrità , quasi in tutti i naturali movimenti sia una certa misura: e quelli ancora, a' quali per lo vero lume non è terribile l'ultimo fine, permettono che i pietosi cuori si dogliano per la morte de'suoi più cari. Chi dunque potrà biasmar nè lodar \* ne la donna questo quasi ufficio di pietà, e quasi debito di umanità? Ma disse Ennio: Nessun 5 m'onori co'l pianto, ne faccia l'esequie; perch' io volo vivo per le bocche degli nomini. E'l Bembo, ne la morte d'un suo amico, scrisse:

#### Già non convien e a te doglia nè pianto

Ma' forse non tanto si dee biasimare il pianto, quanto il soverchio lagrimare, e'l lagrimare senza fine, e'l lagrimar fuor di tempo: ed oltre a ciò, più sono disiderati gli onori, perchè tutti i buoni più sono degni di lode che di lagrime; laonde non rifiutiamo il pianto come sconvenevole, ma nel ricerchiamo, come si fanno le cose convenevolissime. Bastevolmente e'statopianto, ma non lodato bastevolmente il signor ambasciatore vostro marito. Lodisi dunque perpetamente, acciochè non sia il ri-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Queste cinque parole non si leggono nelle tre stampe antiche.

Male le tre antiche stampe leggon buona,
 Più brevemente le tre antiche: ma lasciò i sospiri e'l lutto quasi per eredità a gli amici. Chi dunque, ec.

<sup>4</sup> nè lodar, manca alle moderne.

Niun. la Z.

Le moderne, conviensi.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Manca fino a pianto nelle tre antiche, e ripiglia: Quanto, ec.

<sup>\*</sup> ma come si fanno ec., noi ricerchiamo. Così leggono le moderne; ce l' richiamo, CV; ce l' rechiamo, Z: lo seguo la B.

medio contra il dolore, la oblivione del danno, ma la memoria de suoi meriti immortali: 'perchè le Muse, come favoleggia no i poeti, sono figliuole de la Memoria; ed albergano gli amici loro nel tempio de la Fama; laddove gli altri morti sono albergati ne lo case de l'oblivione. Ma debbiamo anche favoleggiare de l'isole de beati? o de giudicii di Minos, d'Eaco e di Rudamanto? O pur ricercar qual segreto misterio i filosofi e i poeti volser 'n asconder sotto la scorza di queste favole? Ma la narrazione de le favole è forso degna di riso, tra l'amare lagrime; el interpretarle non si richiede a questi tempi, nè a questa maleria.

Conchiudiamo dunque le cose certe per ragione o per autorità; fra le quali niuna è più certa di quella che dianzi fu conclusa, 3 la quale ora mi giova di replicare. lo dico che i morti, o, per meglio dire, l'anime di loro che ben morirono, sono felicissime ; e 'l grado de la felicità loro è molto più sublime di quello che s'onora 6 ne la presente vita. Questa dunque è la vostra consolazione, ed in questo modo del vostro marito sete consolata: il quale non è più morto, ma vivo; non mortale, ma immortale ; non più de la terra albergatore, ma de' celesti regni abitatore. Ma se le cose terrene possono darvi altra lodevole consolazione, consolatevi co' vostri figliuoli, e con le sue lodi dategli da la sua patria, le quali son quasi vostre; laonde sarebbono quasi in vece di 5 vostri figliuoli, se i figliuoli vi mancassero per alcuno accidente. 6 Consolatevi con la vostra virtò, per la quale con Alceste, con Artemisia, con Orestillla. con la moglie di Gracco, con quelle de' Mini o de' Cimbri, con Insicratea, con Giulia, con Porzia, siete degna d'esser annoverata, lodata e celebrata. E consolatevi con gli avvenimenti e

Manca immortali alle tre antiche.
a vollero, le moderne.

onchiusa. CV, Z, e le moderne.

<sup>4</sup> che onora, le moderne.

<sup>8</sup> Le moderne, de'.

<sup>6</sup> Non si leggono le tre ultime parole di questo periodo nelle tre stampe antiche. Le quali non hanno neppur ciò che segue fino a Niuna maninconia.

con gli esempi di queste, e de l'altre antiche e moderme, consciute per fama; molte de le quali furono più sfortunate di voi, ma non più vittuose. Niuna maninconia dunque vi dovrebbe afdiggere soverchiamente, se, non essendo egli arrivato ala vechiezza mortale, è giunto al 'eternità de la gloria. Ma i figli
ancora per grazia d' Iddio non vi mancheranno: ed acciochè
lungamente duri la memoria del marito vostro, " dovete procurare che siano similissimi al padre; perchè in questo modo,
quanti di lui n'avrete generati, tante vive imagini avrete de
la sua virth, e de la vostra benevolenza.

### 750 A don Angelo Grillo .- Genova.

Ringrazio il signor Nicolò e Vostra Signoria che la mia suppliera si stata appresentata a Sua Maestà; e ringraziorò il signor Ottaviano quando sarò esaudito: perchè le suppliche no sogliono appresentarsi con altra intenzione. Stimerò parte di grazia, c'a Sua Maestà slan conti i miei infortunii, e l'onestà de la dimanda, e'l rigore che si mostrerebbe co'l negaria: benchè non si chiede altro a l'imperatrice, se non che l'chieder grazia non si cagione d'inguistizia, come l' parlarne solo fu cagione altre volte: ed essendo venuto questo nuovo vicerè, "tutte le cose devrebbono esser più facili. La venuta del signor Paulo a Genora può apportar qualche incommodità a questo re gizzio: na io mi rallegro d'ogni suo piacere. Sono più occupato ch' to fossi mai; però non l'ho salutato con qualche mio verso, ed inisème la signora Porzia sua.

Le mie lettere sono scritte con peco studio, e da molti son dimandate. So quanto a Vostra Paternità possa esser cara la memoria d'un amico, come le sono io, tanto favorito ed aiutato da lei: però le scriverei con maggior diligenza, s'io credessi di farle piacere. E le bacio le mani, Di Mantova.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> la memoria del marito vostro duri. Così le tre antiche:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Don Giovanni di Zunica, conte di Miranda, era stato eletto vicerè del Regno fin dall'aprile 1586; ma la lettera presente non può esser che di questi tempi.

#### 751 A Rodolfo Gonzaga. - Mantova.

Troppo liberamente manifestai l'altro giorno a Vostra Signoria la mia povertà, e'l bisogno, il qual sin'ora è più di tempo che di danari ; perchè nè de l'uno nè de gli altri mi avanza molto. Io non ho consumato gli anni miei inutilmente, benchè la volontà di servire non sia stata riconosciuta; ma ho letti molti libri, fra' quali erano que' due ch' io dissi a Vostra Signoria, pieni di molte postille. Laonde non sarebbe necessario ch' io li rileggessi di nuovo; ma potrei ritrovare nel margine molte cose necessarie per alcuni miei dialoghi. Prego dunque Vostra Signoria che mi faccia guadagnar questo mese, o questi due mesi di tempo, ch'io spenderei in rivederli la terza e la quarta volta: e che aiuti la debolezza de la mia memoria con la sua cortesia. Non le scrivo a chi ne debba parlare per non offender alcuno: ma da Pirino, che mi serve, Vostra Signoria potrà intendere con chi potrà far questo ufficio, del quale io le rimarrò obligatissimo; e verrò a baciarle la mano. Di camera.

# 752 A don Gesare da Este.

Il mio Secretario è picciolo dono, e non atto a pagar grande obligo, o a dimostrar interamente "grande affezione: mase le picciole cose ancora non s'accettassero volentieri, non siconoscerebbe la benignità di colui che riceve il dono; la quale è tanto maggiore, quanto è in uomo di più alto affare, ed in ricipe di più rare condizioni. Prego dunque Vostra Eccellenza che non ricusi almeno questa occasione di mostraris cortese e magnanimo, ricevendo con lieta fronte quel che l'appresenta 4

Le stampe del Vasalino e di Praga, picciol.

La Vasalino, dimostrar intieramente; quella di Praga, dimostrare intieramente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La stampa di Praga, prencipe.

<sup>4</sup> La stessa, le appresenta.

amorevol ma povero donatore; il qual 'dona poco a chi merita molto, per difetto di fortuna, non di giudizio; conoscendo la bonta e l'asolpore di Vostra Eccelenza e la grandezza e la nobiltà de la sua casa. La quale il Signor ' Iddio prosperi e conservi. E le bacio 'le mani: Di Mantoa, il di 17 di gennaio del 1587.

### 753 A don Angelo Grillo. — Genova.

Io aspettava, dopo l'ultima lettera di Vostra Paternità, quella del signor Nicolò Spinola; e non risposi, stimando che l'una risposta potesse ritardar l'altra. Ho aspettato un mese invano: ora ho quel medesimo dubbio, che molti anni ho avuto; il quale non è del fine, ma più tosto de le strade che possono condurmivi più agevolmente. Non vorrei far viaggio sino a quest'altro mese; e mi rincrescerebbe di partirmi senza veder san Benedetto; perch'io son devotissimo a la vostra Religione, e desiderosissimo di veder i luoghi celebri; e questo è tra più famosi d' Italia. Il Costantino aspetta il libretto de le mie lettere; ed io non potendo ancora pentirmi d'esser stato una velta obligato a Vostra Paternità, conviene ch'io procuri di accrescer le sue lodi, e gli oblighi miei, e l'opinione che'l mondo ha de l'amicizia nostra. Bacio le mani al signor Nicolò, al signor Agapito, ed al signor Paulo Grillo: e mi raccomando a Vostra Paternità reverendissima. Di Mantova.

### 754 Ad Antonio Beffa Negrini. - Pavia.

Mando a Vostra Signoria un'altra lettera, la qual risponde al quadre don Angelo Grillo: al qual vorrei sodisfar altrettanto quanto procura; e ne prenderò e cercherò volentieri tutte l'occasioni, come conosferà per l'avvenire. Così piaccia a Nostro Sognore che sien conformi al mio desiderio. Ed a Vostra Signoria bacio la mano. Di Mantova.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La stessa, quale.
<sup>2</sup> La stessa, Signore.

<sup>3</sup> La siessa aggiunge riverentemente.

#### 755 A don Germano de' Vecchi

S'io potessi tanto lodar Vostra Paternità quanto debbo ringraziarla, l'averei fatto non men volentieri ; perchè non sete men degno de le lodi, che de le grazie; nè a me si converrebbe d'esserne scarso, essendo voi stato a me liberalissimo de le vostre: ma peraventura me ne mostrerei troppo desideroso, s' ora volessi quasi rendervele, con intenzione che le raddonpiaste. Io, qualunque mi sià, vi sono molto affezionato per la vostra cortese lettera; e se mi fosse conceduto, non rifiutando l'affezione, di ricusar le parole scritte in mio onore o di riprovarle, non averei mostrato alcun timore ne la causa de gli antichi. Ma son contento che mi amiate, e per consequente 'che mi lodiate quanto più vi piace; ed io farò il medesimo, quando parrà che no 'l faccia per ambizione , ma per obligo. Ora mando a Vostra Paternità un sonetto sovra le Lagrime de l'imperator Carlo; 2 le quali ho lette e rilette, e lodate fra me stesso con molto 5 piacere; e la prego che lo faccia stampar con gli altri. E vi bacio le mani. Di Mantova.

#### 756 A Giovan Battista Licino, - Bergamo.

Ebbi i sette scudi, e n' avvisai Vostra Signoria subito, e feci

Piame devoto il vincitor del mondo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La stampa Zucchi, conseguente; la Capurriana, sempre più discostandosi, conseguenza. Jo segno la CV.

a Il Fontanini registra le Lagrime penilenziali in VII canzoni, a imitatione de VI stalmi penilenziali di David, composte da don Germano de Vecchi da Udine, monaco camaddotes, cc. Venezia, Simbell, 1574. Ma soppiamo dal Zeno, che a scrisse anche in verso le Lagrime penilenziali di Carlo V; le quali però non mai furono da lui e pubblicale, benche Torquato Tasso nel confortasse con lettera e con a sonetto. « (Pontanini, Dell'Goopenza idialinan, ee., con le annotazioni di Apossolo Zeno.) Il sonetto del Tasso è quello che si legge fra le sue rime, e comincia:

<sup>3</sup> Manco mollo alla stampa Zucchi-

ancora la ricevuta. Non ho ancora ringraziato il signor Cristoforo, ma non mancherò di renderle graziccon più lunga lettera.
Intanto aspetto i dialoghi, se Vostra Signoria non pensasse di
passar per Mantova, andando a Roma, come già mi scrisse il
signor Mauritio. Da Sua Signoria non ho lettere, e mo ne maraviglio. Mi scrisse ancora che Vostra Signoria aveva alcuni
miei discorsi intorno al poema eroico; e mi piacque assai, perchè mi sarebbe stato caro che Vostra Signoria sottentrasse a
tutto questo fastidio, e quasi carico, di raccogliere le mie scritture. La rigrazio de l' offera che m' ha fatta che m' la fatto.

Qui si fa un bellissimo carnevale, e vi sono bellissime gentildonne, e leggiadrissime. Mai più mi spiacque di non esser felicissimo pocta, ch' in questa occasione. E s'io non fossi riputato o leggiero ne l'amar troppo, o incostante in far nuova elezione, avrei già deliberato dove collocare i miei pensieri: ma peraventura troppo confido a questa lettera. Useirò oggi fuori per, vedere messer Bartolomeo. La lettera del signor Cristoforo non sarà mai soverchia. Ed a Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantoya.

Di manuta.

### 757 Ad Ascanio Persio. - Bologna.

Io ringrazio Vostra Signoria che m'abbia data occasione di farmi conoscere per servitore a l'illustrissimo signor cardinal Caetano, se non bastava quella cognizione che Sua Signoria illustrissima ebbe di me, già molti anni sono, qualunque ellasi fosse. Ma forse non sarò atto co versi oconaltro componimento a mostrarle la riverenza ch'io le porto, se non vi s'aggiunge il favor di Vostra Signoria ela sua grazia; la qual mi sarà in vece di merito, perchè io nulla merito, e nulla posso, o così poco, c'ho sempre bisogno di perdono, ove cerco d'acquistar laude. E ciò dico, perchè se Vostra Signoria aspetta che le mie composizioni siano buone, saran forse cattive per 'la tardanza, maggiore ch'ella non crede, e cho non penso io medesimo. Ora ho per le mani cossa che non posso tralasciare per tutto questo mese; e

<sup>\*</sup> e per legge il Gochi; ma parmi non bene.

### 758 A don Angelo Grillo. - Genova.

Iddio perdoni a chi s'ha ritenuto la lettera del signor Nicolò e di Vostra Signoria, perchè basta ch'ella sia sua perchè mi sia cara ; quantunque non si contenesse in lei alcuna de le cose le quali io desidero: troppo è stato lungo questo digiuno, e di cibo troppo dolce, come son le vostre lettere; ed a me, che sono incontinente nel desiderarle anzi che no, non si poteva fare il maggior dispiacere. Or sia lodato Iddio, chè tornate a nutrirmi; e'l nutrimento è di speranza, la quale al fine dovrà aver effetto: perchè non è alcuna pena si grave, la qual non mi paia leggierissima per acquistar la grazia di Sua Maestà; e benchè le mie condizioni peraventura non la meritino, Vostra Paternità sa che la grazia è più tosto dimandata da me, che la giustizia: e l'una non segue i meriti , ma gli precede ; l'altra si dee riguardare più tosto ne la causa che ne la persona. Consideri, qualunque sia quel signore che porse la supplica a l'imperatrice, ' non le qualità mie, ma le sciagure ; e se pur vuole considerar l'une e l'altre, misuri le cose presenti con le passate, come credo che faccia Vostra Paternità, e'l signor Ottaviano, e gli amici, e i parenti, i quali possono avere informazione di me, e darla parimente. Ed io non vorrei che Sua Maestà fosse informata da alcuno altro; perchè concederà qualche cosa a l'amicizia, e molto si dee concedere a la verità, la qual non può esser negata. Comunque sia, io mi sforzerò che Sua Maestà conosca la mia divozione e la fede in tutte l'occasioni ; e non potendo io aver questo favore di passar per gli stati del serenissi-

3 Vedansi i numeri 728 e 729.

mo duca di Ferrara, seguirò volentieri il consiglio di Vostra Paternità, o di fermarmi in Mantova, o di venire a Genova; poichè sa quanta sia l'umanità di questo serenissimo principe, e qual sia la commodità ch' io ho di studiare; e l'onore e 1 facto da Sua Altuzza, m'alleggerisce d'una parte de la fatica: perch'io pensava di scrivergliele io stesso, e di pregarla che se nulla mancava al compimento de l'intiera grai, accrasse di farmelo avere con lettere di Sua Maestà od suoi ministri, c'accennassero la sua volontà: perch' essendo maritata in questa casa una sua parente così stretta, com'è la serenissima duchessa di Mantova, non vi può essere alcuna de la difficoltà ch' erano in Ferrara dopo la morte de la serenissima duchessa Barbara.

Le mie rime non ho potuto anche raccogliere, e non penso a niuna cosa più: e vorrei che fossero in loro molti testimoni de l'affezione ch' io porto a la casa Grilla, e de gli oblighi miei; i quali cresceranno tanto, quanto parrà a Vostra Signoria. Ma vivendo io in questa corte, non sarebbe convenevole ch'io drizzassi l'opere mie ad altri, c'al serenissimo principe, o a la serenissima principessa : gli altri possono aver parte ne le laudi. ma non ne le dedicazioni. S'io venissi a Genova, sarei senza questo rispetto, o più tosto debito; il qual mi ritenne ancora in Ferrara, dove (come Vostra Paternità può sapere) il serenissimo signor duca provedeva a' miei bisogni: e bench' io sappia qual sia la liberalità de la casa Grilla, e da quella del signor Paulo suo fratello possa argomentare quella del signor Agapito; nondimeno niuna cupidità del danaio può esser cagione de le mie deliberazioni. De le mie lettere dico l'istesso; e quantunque io sia contento che'l Licino le stampi, egli dovrebbe prima darmele a rivedere, acciochè non fossero stampate come l'altre: ed oltre a ciò, tutte l'opere mie deono esser piene de l'affezione ch'io porto al vostro nome. E vi bacio le mani. Di Mantova.

#### 759 Al Cavalier Gaspero Pignata. - Ferrara,

Mando a Vostra Signoria la canzona ne l'infermità di cotesti eccellentissimi signori; più tardi ch'io non credeva, ma in tempo che potrà esser letta con minor noia: e prego Vostra Signoria che non voglia c'avenga di questa, come de l'altre; perchè intendo che Vittorio me ne fa sempre qualcuna di nuovo; nè per tutto ciò ha mai voluto mandarmi l'Alessandro Afrodiseo, che m' avea promesso. Io mi dorrei co'l signor don Cesare, se giovasse; ma gli scrivo, perchè mi faccia ricuperare quelle scritture che rimasero ne la valigia. Vostra Signoria, di grazia, voglia ricordargliele. De l'altre cose che scriveva avermi mandato, non so quel che sia avvenuto; perchè io non ho risposta da parte alcuna. Vostra Signoria non si penta così tosto, nè si stanchi d'avermi fatto ricuperare quella parte de le mie robe, che mi era più cara ; io dico i libri , co' quali dovevano esser le mie scritture : perchè la cortesia de gli amici non si dee misurar co'l bisogno; e se con questa misura si misurasse, non sarebbe scarsa, Bacio a Vostra Signoria le mani. Di Mantova. il 25 di gennaio 1587.

### 760 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Vorrei lamentarmi di Vostra Signoria che non abbia mandati gli ultimi quattro canti del Floridante; ma quando penso a la mia rea e malvagia fortuna, stimo ch'ella ne possa aver tutta la colpa: n' abbia aucora tutto il biasimo, se così vi pare, pur ch'io non abbia tutto il danno e tutto il dolore insieme. Non muto risoluzione de lo stampare, nè di far la dedicazione, ch'io lo mandai questi mesi passati; nè la mutarei in Roma, o in Vinegia, o in Fiorenza, o in Napoli, o'n altra parte; perchè essendomi quassi desto da un lungo sonno, e rimirando gli errorimiei con quelli occhi che sogliono coloro c'hanno vaneggiato lungo tempo, debbo per l'avenire aver riguardo a tutte le mie azioni, poter di ciascuna render convenevol ragione. Non voglia dun-

que Vostra Signoria, per alcuna opinione c'abbia de la mia partita, ritardar più lungamente alcune de le mie deliberazioni; ma solleciti gli stampatori, e mandi gli ultimi quattro canti, se può.

To ho licenza di partire, ma non comandamento, nè danori: tanta è la cortesia di questo serenissimo prencipe, che conseendomi inutile al suo servigio, non mi vulo ritener com mia mala sodisfazione, nè mi costringe al partire, nè mi dona alcuna cosa che possa servire al viaggio, acciochi o non prendessi il dono in cambio di licenza. Ma io da l'una parte mi vergogno de la mia dapocaggine; da l'altra, non posso mutat le mie deliberazioni; ma ho bisogno del vostro aiuto: però non m'abandonate in simile occasione, poichè mi contento di dipender tutto da voi.

Vorrei dirvi un secreto; ma mi ritiene la riverenza ch'io porto a la serenissima granduchessa. Dimandatene di grazia messer Luca, e credetegli questo solo: ne l'altre cose non gli prestate fede, s' io non mi contento. Or su: voglio io scoprirvene parte, accioch' egli non entrasse in altro proposito. Sono ambizioso; ' e non mi credo di saper sì poco, ch'io meriti d'esser disprezzato da' miei padroni, e molto meno da' nemici. Voletene un altro? Non credo che ci sia il miglior uomo di me, nè il più sincero, nè che stesse più saldo al danaio; perc' a' nostri tempi non si trova alcuno esempio di perfetta bontà ; ma l'ambizione, o per me'dire l'onore farebbe vacillar ciascuno. In questa parte non vorrei esser tentato soverchiamente, s'io avessi mai buona fortuna; ma avendola maligna, vivo sempre pieno di maninconia: non però tanto, ch'io non mi rida di tutte le cose. Non poteva più fidarmi di quel c' ho fatto : aspetto risposta, e conchiusione del negozio.

Mandai la lettera di consolazione, \* e credo che Vostra Signoria l'abbia avuta. E le bacio le mani. Di Mantova, il 25 di gennaio del 1587.

<sup>\*</sup> φιλότιμος. (Postilla del Salvini.)

<sup>2</sup> All'ambasciatrice di Toscana, Vedi al n. 740.

#### 764 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Il corriere non m'ha portato l' Epitome di sant' Agostino, no altro. Dal signor Cristoforo non ho risposta; da voi, ne risposta n'abasciata: ondi romi maravigliarei de le cagioni e de gli effetti e do' modi, se la mia fortuna non m'avesse insegnato a non maravigliarmi di cosa alcuna che s'assomigli a queste. Ho voluto di nuovo darvene ricardo, acciochè i piaceri non togliano a voi di mente quel c'a me non hanno potato torre l'aversità. E vi bacio le mani. Di Mantova, il primo di febraio 1587.

### 762 A don Cesare da Este. - Ferrara.

Io vorrei aver tanti meriti con Vostra Eccellenza, che le mie preghiere non le paressero importune: ma da l'una parte mi doglio, che non avendo avuta occasione di serviria, non l'abbia ancora avuta di meritar la sua grazia: da l'altra conosco ch'ella non sarebbe grazia, se nascesse da l'opere mie o da l'azioni. Vinca dunque la bontà di Vostra Eccellenza la maliguità de gli altri, nè consenta che il Vassalino ' mi faccia nuovo dispiacere in questa materia di stampe; nò le spiaccia d'esser da da me pregata tante volte, nò si sdegni di parlare in miofavora altrettante, se fosse bisogno; ma cerchi di ricuperar le mie scritture. Molti, anzi soverchi prieghi son questi peraventura; maggior nondimeno è il numero de le sue cortesie. E le bacio la mano. Di Mantova, il primo di febraro del 1587.

#### 763 A don Eutichio Giroldi.

Ringrazio Vostra Paternità del libretto de le mie lettere mandatomi; e s'ella è stata quella che l'ha ricopiato, debbo anche di ciò ringraziarla. <sup>2</sup> Non possono omai mancare i testi-

La stampa del Cochi legge che Vassalino; ma seguo le moderne, non essendo solito il Nostro di ometter l'articolo.

<sup>. \*</sup> Il padre Grillo aveva commessa a questo padre Giroldi (o Ghiroldi)

moni de l'affezione e de gli oblighi insieme, i quali ho a la vostra Religione, e particolarmente al padre don Angelo Grillo. Fra a lui molto obligato: ora sono anche a Vostra Paternila, ed al padre don Nicolò Cremaschi; e ringrazio lui similmente de la candela benedetta, dopo tanti altri doni i quali ha voluto farmi. Non è nuova l'osservanza ch'io porto a'padri del vostro Ordine, nè la benevolenza loro: ma essendo quasi cominciata co l'principio de la mia vita, non dee finire inanzi a l'estremo: né finirà, s'a me sarà così agevole il divenir degno de l'altrui amore, come l'amare. Bacio le mani a tutti; e prego Nostro Signore che si degni d'essaudire i miei pregài, insieme co' loro, che possono più giovarmi. Di Mantova.

### 764 A Giulio Segni. - Bologna.

A due lettere di Vostra Signoria risponderò con una sola, e più tardi ch' io non credeva; perchè le mie occupazioni sono soverchie per uomo infermo: ma quanto meno pago del mio debito, tanto più conoscerò de la sua cortesia. Le sono in due modi obligatissimo : prima, per l'epigramma che mi manda; poi, per la lettera de l'eccellentissimo signor Papio, la qual lungo tempo ho aspettata. E picciol pagamento sarà quel del mio sonetto sopra il zaffiro donatole da così cortese e così giudicioso donatore. ' Mi farà favore a mandargliene copia : e per l'avvela copia delle Lettere a lui scritte da Torquato; e il padre Giroldi l'avea molto volentieri compiaciuto, come si rileva dalle seguenti parole che si leggono in una lettera scritta al Giroldi dai Grillo. « Vi ringraα zierei della fatica presa in ricopiar le lettere scrittemi dai Tasso, se « non mi scriveste aver da ciò ricevuto tanto utile, che rendete graα zie a me dell'occasione.... Che poi v'abbiano cagionato ammirazione « lanti cancellamenti e tanti racconciamenti in lettere di si valoroso « uomo, non posso lasciar passare in tutto senza avvertiniento.» E qui seguita a dire, come gl'ingegni singolari non si contentino di quel che viene alla prima, e che rifuggono dalla fatica di copiare: ma che non ban sempre a' loro comandi un copista; perchè a' letterati, massime poeti, non è come pagarlo. Comincia:

La castità de la bell'alma umile.

Il zaffiro fu donato certamente ai Segni per la dedicazione ch'egli fece al Papio, e che si ricorda nella lettera 746.

nire non mi stimi virtuoso in quel modo che dice; perchè mi stimerebbe non sol raro, ma unico al mondo. Mi basta ch'io sia uno de gli altri, a' quali dispiace il vizio, e cerca la virtu. Ma ora non è tenipo ch'io cerchi la giustizia, la quale altre volte mon trovai, benchè quasi ginudo fuggissi da tutte le commodità per ritrovarla. Or vorrei trovar la clemenza io Bologa, ed in ogn' altra parte, o v'io sita o dove io vada: mè prima confesserò di conoscer l'uomo virtuoso. E non volendo stimar me stesso più di tutti gli altri, mi parrebbe d'esser superbo, s'accettassi questo nome, ed nissieme i tutoli che le' sono convenienti. Ed a Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova, il 12 di febraio del 1587.

#### 765 A Maurizio Cataneo. - Roma.

Se le mie dimande v'hanno spaventato, non deveva porvi spavento la fede con la quale io le feci; \* perchè se non avessi assicurato il pagamento, poteva almeno far secura l'amicizia; por la quale è a voi altretanto lecito il negar le cose che non vi paiono conveneioni; quanto a me il chieder quelle che stimo convenienti: ma forse non altro ha ritenuto Vostra Signoria, che la difficoltà del negozio. Ma io mi contento di quel che le piace in questa parte, senza diminuir punto de l'affezione ch'io le porto: ma la mia venuta sarà quasi necessaria; a la qual Vostra Signoria dee dare ogni siuto. Il Licino non ha mandato le me scritture, nè è venuto a vedermi, come Vostra Signoria scriveva; laonde la prego che faccia di nuovo officio, perch'egli le mandi o le porti, s'à a deliberato di venire a Roma, ov'io verrò a piedi, non potendo venire a cavallo.

Alessandro mio nepote è in Fiorenza, desideroso di servire al cardinale; e vorrebbe esser favorito dal cardinal vostro. <sup>3</sup> lo non scrivo a Sua Signoria illustrissima, parendomi che basti a scriverne a Vostra Signoria per sua cagione, e per mia; accio-

<sup>\*</sup> Le moderne, gli.

<sup>2</sup> Queste domande spaventose vedile, o lettore, al n. 735.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi la seguente, alla quale questa precede forse di qualche giorno.

ch'egli sia consolato di servitù, et io di libertà. Non vogliate, signor mio, di grazia, ch'io venga con periculo di stare sette altri anni pregione. E vi bacio le mani. Di Mantova.

#### 766 Ad Alessandro Sersale. - Firenze.

Io vorrei potervi aiutare in tutti i modi, ed in tutti i modi m'è vietato il poterlo fare, se non con le parole e con le lettere. E con questo l'ho fatto volentieri, e'l farò di nuovo. Scrissi subito al signor patriarca di Gerusalemme ed al signor Maurizio Cataneo, e gli pregai che facessero uffizio co'l signor cardinale di Fiorenza, accioche v'accettasse a'suoi servigi. Oggi scriverò al signor cardinale Albano nel medesimo soggetto. Mi doglio di non potervi mandare i danari che mi dimandate, perch' io ho spesi tutti quelli c'aveva; ma spero d'averne fra nochi giorni alcuni che si ritrarranno da la stampa del Floridante, poema di mio padre; ed allora vi manderò la quantità che mi dimandate: e più ve ne manderei, se le cose fossero succedute secondo il mio desiderio; ma io sono in grandissimo bisogno. Se voi foste stato amorevole quanto dovevate, sareste venuto a vedermi, e portate lettere per la mia libertà, e se vi fossero mancati danari per viaggio, la vostra amorevolezza vi potea bastare in quella vece. Or governatevi come vi pare, ma saviamente; sin ch'io possa scrivervi quel c'abbiate a fare. E mi vi raccomando. Di Mantova, il 13 di febraro del 1587.

### 767 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Ora che mi bisogna partire, ho avulo lettera del signor cardinal Albano, il quale mi persuade ch'i o m'acqueti sotto l'ombroi di questi serenissimi signori; e benchè le sue persuasioni o i suoi consigli mi sian tutti in luogo di comandamenti, nondimeno se la quiete non viene da quella istessa parte da cui è dato il consiglio, non so come trovarla, e posso più tosto desiderarla che goderla. Penso dunque di partir con sua grazia, nen poten-

\* Non ne segui altro; e Alessandro parti dopo pochi mesi per Candia.

do fermarmi con l'istessa; ma niuna deliberazione pende tanto da me stesso, ch'io possa chiamarla certa. Laonde prego Vostra Signoria, che non potendo agevolare il mio viaggio, mandi almeno i dialoghi e l'altre scritture, e sottentri a tanto fastidio, quanto può esser nel raccoglierle e nel ristamparle. Non ho avuta ancora tanta comodità, ch' io abbia potuto ringraziare il signor Cristoforo. Il signor Maurizio mi consiglia ch'io scriva a la Comunità, e particolarmente al signor conte Giovan Domenico Albano, al signor cavalier Tasso, ed al signor cavalier Grumello: ma io aspetto che siano da lui meglio informati de la mia necessità e del mio stato, perchè altrimenti non ardirei di pregarli; stimando più il dolor de la repulsa, che'l piacer de la grazia. Vorrei dimandarla, ma in modo ch' essi giudicassero ch' io meritassi d'esser compiaciuto. Fra tanto a Vostra Signoria bacio le mani; ed aspetto le scritture, o lei medesima. Di Mantova, il 15 di febraio 1587.

### 768 A don Angelo Grillo.—Genova.

Io non debbo mutar deliberazione, nè posso recarla ad efletto. Partirei per tutte le strade, ma per tutte son molti impedimenti: nè io so come superarli. Aspetto grazia da Sua Maestà, sperando che debba aver molto più inteso; ch' io non sono stato arditto di scrivere. Almeno non mi sarà negata quella libertà che si concede a gli altri, perchè in niuno altro modo potrei esserli più devoto servitore. S'arvà risguardoà meriti miei, non diffido de la grazia; s'a le sciagure, dovrei esser certo dela pietà; s'a la grandezza, dee bastar l'ombra del suo nome, perch' io impetri quel che desidero, non sol quel che dimando. Al signor conte Ottavio Spinola, ed al signor Agapito, ed al signor Paulo Grillo bacio la mano; ed a Vostra Signoria mi raccomando. Di Mantova.

### 769 A Giovann' Angelo Papio. — Roma.

Ho scritto a Vostra Signoria reverendissima una lunga lettera, 'con l'informazione del mio stato, e mandatala per quella La lunga lettera non si trova. Bisogna crederia smarrita; e tanto

medesima strada, per la quale ho ricevuta la sua aspettata tanti giorni. Ma non estimo soverchio il dupplicar la lettera, non essendo sicuro del ricapito de la prima. Sono quasi libero, perch' io posso andar per tutta Mantova; ma infermo come soleva. e stance da l'infermità, la quale è non sol malattia del corno. ma de la mente. Ho tentati pochi rimedi umani, e quelli non mi han giovato nulla : vorrei nondimeno ritentarli : e bench' io disperassi o de la scienza o de la pietà de' medici, non debbo disperar de la grazia divina: laonde verrei ' come peregrino assai volentieri a Loreto per finire un mio voto, e di là a Roma. E bench' io non sappia se le forze non a pieno ristorate mi basteranno, Nostro Signor m'aiuterà. Sono senza danari per viaggio; e quantunque non rifiuti l'altrui liberalità, son più nemico de l'improntitudine che de la povertà : questa è una de le difficoltà del viaggio. L'altra, il timor che'l signor duca di Ferrara serenissimo non mi faccia ritener nel suo stato, perch' io mi partii senza baciarli la mano. Nè mi può assicurar di questo dubbio se non l'autorità del signor principe serenissimo; laonde mi paiono necessari con Sua Altezza gli uffici e le raccomandazioni del signor patriarca Gonzaga: e se non si muove a' prieghi di Vostra Signoria, a' miei sin'ora non s'è voluto muovere, persuadendomi al rimanere. Ed io avrei accettato volentieri il suo consiglio, s'egli avesse voluto far per me quanto poteva, accioch' io vivessi in questa corte, se non contento ( perchè niuna contentezza può aver più luogo ne l'animo mio turbatissimo, pieno di mille inquietudini), almeno consolato di tante scingure, e di tanti affanni sostenuti, e di tanti danni patiti. E la consolazione deveva esser congionta con la quiete de' miei studi, con la sanità, e co'favori di Sua Altezza. Ora non ho alcuna di queste cose; ed al signor patriarca par nondimeno ch'io resti. Consideri dunque Vostra Signoria reverendissima se le sue parole posson far seco migliore effetto di quello c'abbiano

più che il Segni, a cui furon raccomandate dal Tasso le lettere per fi Papio, non la diede con le altre nell'epistolario tassiano da lui pubblicato per le stampe bolognesi del Cochi.

Le moderne, vorrei andare.

770

fatto le mie lettere; o se per altra strada posso venire a Roma, 'senza dubbio d'esser ritenuto; ma la sua mi par la migliore, massimamente se venisse a trovarmi messer Giorgio suo, come aveva promesso.

Al serenissimo signor duca di Mantova io chiesi perdono, e non ebbi risposta. Il serenissimo signor principe è assai cortese nel rispondermi; ma non so qual mia sventura impedisca gli effetti. lo non sono nè così giovane, nè così sano, nè così atto a le fatiche, che devessi far picciola stima de la sua grazia; ma non si possono sforzar le volontà de gli uomini: però eleggerei per mipor male il venire a Roma, se mi fosse conceduto; nè mi spaventerebbe nè l'infermità nè la povertà, che sono congiunte. Troppo liberamente scrivo; ma scrivo al signor Papio, che non vorrà che la libertà de la penna mi noccia, o impedisca quella del corpo. Ha molti amici, e molti modi da giovarmi in Mantova, per viaggio ed in Roma; però scelga quello che più le pare: bacierò in suo nome le mani al signor commendator San Giorgio. il quale è cavalier assai principale in questa corte; ma non l'ho ancora veduto. Ed a Vostra Signoria bacio le mani. Dal signor patriarca Gonzaga le sarà forse mostrata una mia tragedia. Viva felice. Di Mantova, il di 21 di febraio del 1587.

### A Scipione Gonzaga. - Roma.

Mi spiacerebbe che la mata o la poca informazione che Vostra Signoria illustrissima ha del mio stato, fosse cagione che non desse piena risposta a le mie lettere, se con gli errori de gli altri non le fossero tenuti "celati ancora i miei propri. Tutti erriamo: altri per semplice necessità; altri per necessaria volontà; altri per necessità volontaria; e perchè de la necessità e de la volontà si fa quasi un misto, ne l'elegger per bene il minor male, e ne lo schivar il minor bene per male: e fra questi sono io. Ma non so c'alcuno erri per una semplice necessità; perche l'uomo è signore di se stesso, ed ha libero arbitrio ne l'operare; laonde non so trovare scusa

<sup>1</sup> La siampa CV, tenuto.

a i mancamenti de gli altri, come la trovo a' miei difetti medesimi. Ma ora non cerco d'accusare altrui, ma di scusar me stesso, quanto posso; se dopo la scusa dee seguir la grazia, o almeno il perdono. Io ho dimandata l'una e l'altro, non d'alcunfallo ch'io abbia fatte, ma di quelli ch'io feci già; quando io credeva c'un "", ' a cui fossino date molte occasioni d'usar clemenza, dovesse amare ed onorar colui, il guale, porgendogliele, quasi il facesse clemente; anzi il facesse quasi iddio; perchè quell'arte, con la quale gli uomini d' Egitto facevano gli idoli, non mi pareva così certa e così lodevole, come questa; avvegnachè non mostri tanta similitudine con Iddio un idolo o un simulacro per parlare, quanto un " può dimostrare nel perdonare volentieri l'offese : nè sia alcuna materia o alcuna composizione di così buono odore, come è quello de la clemenza. Questo fu il mio errore, nel quale io caddi, presumendo più di nie stesso, ch' io non deveva; ma poich' io mi sono avveduto di non. poter far d' nomini iddii, ne pur d' inclementi clementi; non mi sono accorto d'aver commesso altro errore, se non d'averlo forse troppo liberamente palesato; ed insieme detto, ch'io aspettava premio di quelle cose, de le quali gli altri ricevono castigo; o c'almeno non possedeva il guiderdone, che per altro m'era promesso, e quasi dovuto. E questo, se pur è errore, non è errore in altra parte, che ne le corti. Laonde di questo ancora, come di peccato di cortegiano, devrei dimandar perdono, s'io pensassi di viver ne le corti. Ma non so quel che possa avvenir. di questa vita; e già ne sono stanco, prima che sazio. E spesso dico ad alta voce: avegnane che può! a me non sarà persuaso ch' io ci viva con minor sodisfazione di quella, con la quale ci solea vivere. Ma pur ogni cosa debbo confessare a Vostra Signôria reverendissima, massimamente da poi ch'è fatto patriarca, e che può assolvermi di tutte le colpe,e mutare in grazie tutte le pene. Sappia dunque, che la sodisfazione ch'io ebbi altre volta in corte, era l'ozio letterato, e la quiete de gli studi, senza obligo alcuno, e senza alcuna fatica. E s'allora non estimai picciola laude, o picciola fortuna la dappocaggine non disprezzata; ora

Forse, principe. Cost poco dopo.

non devrebbe l'industria disprezzata, o poco favorita, esser anteposta a la morte : e non è ragionevole che l'infermità e l'inesperienza e l'ignoranza di tutte le cose del mondo, mi abbian fatto di maggior merito, ch'io non soleva essere, o di maggior servizio. Le quali cose non confesso però come mie colpe, ma come mie sciagure; perchè io sono infermo per malvagia fortuna. E sarei morto, se la bontà de la mia complessione, o più tosto la grazia d'Iddio non mi tenesse vivo: ed in questa infermità non so lo stato de l'Italia, o del mondo, perchè non è che mene dia avviso; ed oltre a ciò, sono inespertissimo, non potendo fare esperienza di cosa alcuna; e l'avrei fatta almeno di quelle che pesson rendermi la sanità, e ristorarmi la memoria perduta affatto, eccettuatane quella de'beneficii ricevuti. E spesso mi lamento fra me stesso, dicendo: perch'è men libera la memoria de l'intelletto, o de la volontà, se la volonta può volere e non volere? perchè la memoria non può essa ancora ricordarsi, e scordarsi a sua voglia di quelle cose che ci sogliono piacer o dispiacere? e perchè non è in ciò simile a l'altre potenze ragionevoli de l'animo? o perchè non si ritrova una arte de la memoria e de l'oblivione assai più bella di quella ch'era promessa a Temistocle. o de l'altra ch'egli desiderava; con la quale io, dimenticando tutte le ingiurie fattemi in tanti anni, mi ricorderei solamente de favori e de le grazie c'ho ricevute insieme co'doni? Ma piaccia a Dio che non trovandosi questo artificio, la perdita non sia investorabile, et il danno senza rimedio e senza consolazione. Non vorrei tardar più a provederci: però dimando perdono, e grazie di tutte le cose; e particolarmente d'una mia opinione, la quale è, che se fossino poste in una bilancia l'offese ch' io ho fatte a gli uomini, e l'ingiurie c'a l'incontro ho ricevute sarebbono stimati da giusto giudice gli errori miei leggerissimi. Laonde non devrei sentire alcun peso che m'aggravasse. Ma co'l perdono di leggerezza, di leggieri spererei d'esser compiacciuto : ed io prego Vostra Signoria illustrissima che non solo voglia perdonarlami, ma fare anco che altri mi perdoni in guisa ch' io me n' avveda: nè già mi pare che ci sia altro modo di farmene avyeder, se non co'l rendermi la sanità, o co'l fare ogni

cosa perch' io la racquisti senza noia e senza amaritudine alcuna. Sono frenetico, com' io le scrissi, e sono smemorato. Ho la vista debilissima, e molti altri mali, a cui sarebbon necessari molti rimedi. Ma il migliorar vino, e'l trarmi tre o quattro volte sangue, e farmi due cauteri ne le braccia, non potrà nuocermi. E fu conseglio del Mercuriale; nè io vorrei tentar cosa. che mi nuocesse. Ho assai dissimulato, assai patito, assai sofferto del male, per non ricusarlo: ora il rifiuterei, s'egli fosse ancora mescolato co'l bene. Mi ricresce che messer Giorgio non sia in Mantova, o ch'io non sono in Roma; perchè aveva sperato di fare in questa stagione qualche miglioramento. Ma peggiorando, dubito che 'l primo avviso che n' abbia Vostra Signoria illustrissima, non essendo de la mia morte, sia almeno de la nazzia. E mi maraviglio che sino ora non le siano state scritte le cose che dico fra me stesso; e le sodisfazioni, e gli onori, e i favori, e i doni, e le grazie de gl'imperatori e de're e de'principi grandissimi, i quali io mi vo fingendo e formando e riformando a mia voglia. È se fosse vero che ciascun fosse fabro de la sua fortuna, o l'avrei fatta sin ora se non di cera o di terra o d'oro o di argento, almeno di legno; ma non dee esser vero, poichè non posso divenire in modo alcuno fortunato. Devrei almeno esser savio; ma non posso senza il conseglio del medico o de lo speziale do di messer Giorgio. Ma passiamo ad altro.

Mi deglio che 'l signor F ranceschino, suo cugino, fin'ora non abbia mandata a Vostra Signoria l'ultima copia de la mia tragedia: e bench'io pensassi d'aggiungervi alcune cose, ed alcune mutarne; nondimeno se fieno publicati 'i n quel modo ch' io li diedi al reverendo Licino, peraventura potranno esser lettisenza mia vergogna. Io sono in uno stato, che gli uomini non si possono mostrar nemici de le mie lodi; che non si mostrino ancora nemici de la salute. Peró non ricuso alcuna volta le dimostrazioni non necessarie, i titoli non convenienti, gli onori soverchi e le soverchie lodi, e l'esser lusingato oltremisura; paradomi che ciò sarebbo ricusar la vita. Ho racconno il dialogo

<sup>\*</sup> Il Tasso aveva in mente versi, e con essi accordava gli aggettivi che si riferivano a cose.

del Messaggiero, ed alcune altre operette; ma senza l'aiuto di Vostra Signoria illustrissima non si potranno stampar di leggieri. E s'io aspettassi migliore occasione, gliele manderei oggi: leggerà qualche opinion nuova, o almen da pochi considerata; ma per mio parer verissima, per la quale io dimando la vita. E se le tragioni non fossero bastevoli, dovrebbon' bastare la pietà, la fede, l'umanità, la clemenza, l'amicizia, la cortesia, che son virtù propriissime di Vostra Signoria illustrissima; e da lei possono essere a gli altri persuase ed insegnate. E le bacio le mani. Di Mantova.

### 771 A Giovann' Angelo Papio. - Roma.

Vostra Signoria reverendissima è tanto informata del mio stato, quanto può bastarle per farmi giovamento: l'altre cose, o non possono giovarmi, o non così agevolmente. Io di nuovo la prego che mi raccomandi a gli illustrissimi signori, signor cardinale ed il signor patriarca Gonzaga: e se li do questa occasione d'esser loro obligato, non conosco Vostra Signoria nè così povero pagatore, che non possa pagare il debito; nè così debole, che non sia atto a sostenerlo; nè di così picciol merito, che cotesti illustrissimi signori non debbano farle volentieri questo favore : laonde l'obligo sarà quasi vicendevole. Salutai in suo nome il signor commendator San Giorgio, e fui salutato dal signor Piriteo Malvezzi. Potrà, se le pare, rinovar gli uffici con l'uno e con l'altro parimente. Io non desidero meno lettere di Vostra Signoria, che le desiderassi in Ferrara: nè so quale sia migliore strada: questa invio al signor Giulio Segni, come ho fatto le altre. La venuta di messer Giorgio non vorrei che fosse disperata. Ed a Vostra Signoria reverendissima bacio le mani. Di Mantova, il 7 di marzo del 1587.

## 772 A Giulio Segni. - Bologna.

Ringrazio Vostra Signoria c'abbia mandate le mie lettere a monsignor Papio; e poiche non ha ricusata questa cura, non voglia anche riliutar l'altra di mandarmi le risposte. Egli può molto favorirmi: e se vorrà quanto può, mi rallegrerò d'ogni sua esaltazione; come mi rallegre d'esser egualmente lodato dal signor Costantino, e da Vostra Signoria. A l'uno e a l'altro ho grand'obligo, che mi facciano maggiore onore ch'io non merito; ma nel Costantina vorrei che la diligenza fosse pari a l'affecione. Gli scrivo una lettera, e la raccomando a Vostra Signoria, pregandola che talora mi desideri a cotesti conviti di telterati: perchè niun'altra sorte di conviti merita questo no-me; non essendo un vivere insieme, ma più tosto un morire. Ed a Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova, il 7 di marzo del 1587.

### 773 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Di nuovo Vostra Signeria mi lascia sosposo così del suo volere, come de lo stato. Non so dov'ella sia, ne quel che faccia; laonde può pensare con che martello io stia; e se dal signor Giulio Segni, commune amico, non mi fosse stato dato aviso di cli, avrei creduto che fosse tornata a Ferrara. Potea pur mandare il quinternello che lescrissi, edi nuovo la prego ch'il mandi. Questa lunga tardanza ha impedito i mici negozi, e mosso in dubbio la mia salute, più che uno era; nè posso immaginarmi qual alta cagione vi sia; poichè sempre ho tenuto, e tengo per fermo, che Vostra Signoria dovesse aiutare, e non impedire le mie deliberazioni. M' avisì a che termine sia la stampa; e non voglia mostrar d'essermi antico solamente co'l lodarmi, ma con tutte l'altre-dimostrazioni ancora, che sono vero paragone de la buona amicizia. E le bacio le mani. Di Mantova, il 7 di marza del 1887.

### 774 Al cavalier Gaspero Pignata. - Ferrara.

Tardi rispondo, perchè lo scriver mi da più noia che l'aspettare; benchè questo ancora sia noiosissimo: e so di scrivere a cortese gentilnomo, il quale accetterà le mie scuse. Debbo piangere, ed onorar la morte del signor cardinal d'Estet' piaccia a Nostro Signore ch'io faccia cosa che non le spiaccia. S'io l'avessi fatta, l'avrei già mandata a Vostra Signoria. Del ritratto non ebbi mai risposta: e se ben mi ricordo, mi scrisse anora d'aver dato al signor ambasciatore alcune mie sedie ed alcuni peltri. lo ne potrei aver bisogno o per usarli o per venderli: e prego Vostra Signoria, che faccia ch'io gli abbia. E di nuovo le baccio e mani. Di Mantora, il 7 di marzo del 1587.

#### 775 Al Nunzio Pontificio in Firenze.

Vortei che Vestra Signoria reverendissima fosse tanto secura de la mia gratitudine, quanto io sono de la sua autorità, con la quale può giovarmi più che io non posso servirla. Non si maravigli, dunque, s'io cerco di giungere obligo ad obligo. Alessandro, mio nipote, non d'sisperato dal signor Maurizio, di poter essere raccolto a'servigi de la serenissima granduchessa, o del principe suo figliuolo, º o del signor don Virginio Orsino; o del signor cardinale di Fiorenza. Vostra Signoria reverendissima si degni confermar co'l suo favore la speranza del fanciullo, o più tosto la mia; che son quasi invecchiato ne gli affanni; e tenga l'uno e l'altro sotto la sua proteziono. Lo pensava di passar per Brescia: non so quel c'avverrà; ma in tutti i luoghi cercherò ch' ella mi conosca per suo affezionatissimo servitore. E le bacio le mani. Di Mantova.

### 776 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nè messer Lionardo Martellini è comparso a Mantova, ch'io

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Luigi d'Este, col quale Torquato fece il viaggio di Francia, era morto il 30 dicembre 1586. Il Tasso scrisse un'Orazione in sua lode.

Sed dicembre aves pregato (vedi il n. 720) il medesimo carnifore l'ignata di ringuraziare suo fratcollo der Irizado; e uni pareva doversi intendere chi egli avesse già ricevuto da Ferrara questo tanto desiderato rirato del padre. Ma non avera vatta che la notizia della pedizione, e di questa ringraziava il fratello del cavalier Pignata. Vedi la lettera del 19 di marzo, a ignosto.

Vedi i n. 765 e 766.

LETTERE DI TORQUATO TASSO -- (1587). sappia, nè per altra strada ho avute lettere di Vostra Signoria. Signor mio, le vostre parole son cortesissime; ma in questo negozio vorrei che corrispondessero gli effetti. Almeno aveste mandati i quinternelli tanto aspettati da me; perchè niuna cosa disidero più, che vedere il Floridante stampato; ed essendocortesissimo, devreste anche esser diligentissimo. Vi mando un sonetto, ' non so s'io debba dire in vostra lode o in mia doglianza; ma fermamente non per darvi memoria, ma perchè da questo conosciate quanto mi sia mal'agevole il comporre. Vi saluterò in questo modo ogni settimana: e vedrò se posso mandarvi ancora il madrigale che non vi mandai questi giorni passati. E vi bacio le mani, aspettando risposta vostra e di monsignor Papio. Vivete lieto. Di Mantova, il 13 di marzo del 1587.

#### A Giovan Battista Licino. - Bergamo. 777

Questa settimana io non ho lettere di Vostra Signoria ne del signor Cristoforo Tasso; ed aspettava l'une e l'altre con desiderio; particolarmente ch' egli scrivesse al serenissimo signor principe, e che mandasse il servitore, se gli pareva. Son quasi senza dinari, ed ogni giorno ho qualche occasione di spendere. Vostra Signoria aveva promesso di mandarmi...; e doveva farlo, perch'io con lei sarei stato buon pagatore de'debiti, poiche non posso riscuotere i crediti. Aspettava ancora i dialoghi, i quali gliele avrei rimandati indietro, s'avesse voluto stamparli. Io sono ora così vicino a Bergomo, ch'in nessun altro tempo ho potuto ricever più agevolmente aiuto e favor da cotesta città; laonde quanto \* sono stato paziente in aspettarlo, devrei esser più certo d'averlo. Ed a Vostra Signoria bacio le mani, pregandola che mi raccomandi al signor conte Giovan Domenico, ed al signor cavaliero Enea , ed al signor Cristoforo Tasso. Di Mantova.

I Comincia:

Costantin mio, nè 'l vostro puro stile

La stampa CV, quando.

### 778 A Ferrara.

Io non pensai ad alcuna cosa più, quando mi fu conceduto di veder Vostra Signoria, che a parlar seco di grazia, stimando c'a la sua nobiltà non si convenga meno il far grazia che giustizia. Laonde non mi doglio che sia in parte, ove non sia obligata ad usare il rigore; imperochè avrei molte occasioni da pregarla ch'ella l'usasse. Usi, se le pare, in vece del rigore la clemenza e la cortesia : la qual suole alcuna volta anche albergare ne le corti de' giudici; ed ora sarà forse venuta seco in barca. E benchè Vostra Signoria sappia quando e come possa usarsi, io nondimeno ardirò di pregarla che mi favorisca in altra occasione fuor \* di quella c'aveva pensato. Risposi a la lettera del signor cavalier Pignata, che mi fu mandata da Vostra Signoria, ed a quella ancora che mi scriveva il signor don Cesare; ediedi le mie risposte ad un servitore di Vostra Signoria, doppo la sua partifa. Da poi ho scritto un'altra volta al signor cay. Pignata; e vorrei saper quel ch' egli può fare per favorirmi. Onde n'aspetto cortese risposta: e prego Vostra Signoria che, non notendo portarlami, la mandi. Intanto le bacio le mani. Di Mantova, il 16 di marzo del 1587.

### 779 Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Mi scordai con l'ordinario di rispondere a l'academico Sfregiato, ed a Vostra Signoria in questo particolare; ma sappia ch'io ebbi il piego con que libretti che gli parve d'indrizzarmi, ed avvisai allora Vostra Signoria de la ricevuta, come fo di tutte le cose ch'ella mi manda. Non ho avuti i quinternelli, nè so se messer Lionardo Martellini sia venuto ancora. Quest'altra settimana manderò a Vostra Signoria duo sonetti almeno, non potendo mandar le canzoni: dico l'una al signor cardinal Laureo, l'altra al Caetano. Io sono tanto occupato tra i

Il medesimo a cui è scritta la seguente lettera del 19 di marzo.
 La stampe forse.

miei studi e la correzione d'alcune mie operette, che non mi avanza tempo di comporre alcuna cosa per questi serenissimi signori; e'i lodar gli altri che son lontani, mi par che sia un voler licenza. Mando a Vostra Signoria un madrigale in lode de gli occhi de la serenissima signora prencipessa, che son neche l'altro, nel quale lodo quelli de la serenissima signora duchessa di Ferrara, che son di bianco e soavissimo colore, vi sarà forse mostro dal nostro padre fra Giacomo Moro; ma se non l'avrete da lui, il manderò io medesimo. Salutate il signor Papio, ed amatemi. Di Mantova, il 17 di marzo del 1587.

### 780 A Rodolfo Gonzaga.

lo desiderava prima, che'l freddo togliesse licenza; ma da poi che m'è data speranza che la quartana' di Vostra Signoria illustrissima possa insieme partirsi, il mio desiderio s'è molto accresciuto; e son fatto, non so come, impaziente ne l'aspettare. Laonde credo che agevolmente sarò costretto di venirla a trovare; ma in qual modo debba venire, vo pensando assai volte tra me stesso. In tutti nondimeno le sono servitore con l'istessa affezione, e partendo e rimanèndo similmente. E le bacio le mani. Di Mantova.

### 781 A Ferrara.

Io sono più ardito a dimandare a Vostra Signoria i piccioli favori, che i grandi; perchè non solo bo riguardo a la sua cortesia, ma la mia fortuna. Il signor cavalier Pignata mi scrisse, molti mesi sono, c'oltre un ritratto di mio padre, gli erano stati consegnati alcuni miei peltri, alcune sedie, e da alcuni scanni. Con l'occasione del ritorno di Vostra Signoria potrebhe mandarli; ed io avrei quest'obligo a l'uno ed a l'altro, benchè ora ne preghi Vostra Signoria solamente: ma l'obligo sarebbe maggiore, s'a questa cortesia aggiungesse quella di mandarmi le scritture e i libri, de la quale altre volte la pregai:

E quegli a cui è diretta l'altra del 16 marzo.

perch'il signor Borso Arienti non sarà, se dritto stimo, ' molto pertinace in negar questo piacere; oltre c'al signor don Cesare agevolmente saranno concedut;, come furono le scritture. Ora non bisogna informare un giudice; ma pregare un cortese gentiluomo: però di nuovo la prego che mi faccia questo favore co'l signor cavaliere. E le bacio la mano. Di Mantova, il 19 di marzo del 1587.

### 782 A Rodolfo Gonzaga.

lo non so se le mie preghiere per la sanità di Vostra Signoria illustrissima siano più a tempo; ma s'elle sono tarde zoppe, come scrisse alcuno, non tanto mi doglio d'aver fatto tardo quest'ufficio così dovuto, quanto mi rallegro ch'ella abbia tosto scacciata la quartana, la quale impedira le nobilissime oprazioni d'un altissimo intelletto, disceso, in un gentilissimo corpo. Ma ora non è tempo d'entrare ne le sue lodi. Vostra Signoria legga il sonetto, e'l riceva come un picciol segno de la grande affezione ch'io le porto. E le bacio le mani. Di Mantova.

#### 783 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Consento che Vostra Signoria si lamenti, bench' io non abbia lasciato luogo alcuno a gii altrui lamenti, nè a le scuse: perché de le cose promesse da me, parte non ho potuto osservare; parte non è ancor tempo da farlo: e farò, senza fallo, quanto io debbo; così nel lodare il mio signor Costantino, come nel celebrare il signor cardinale Laureo. Ma prima io voleva spedire il negozio del Floridante, il qual m'importa molto: perchè in altro modo non ardisco di parlare al serenissimo signor duca di Mantova; tanto ho avuto la fortuna contraria, e particolarmente ne l'acquistar la sua grázia, o nel conservar la memoria di quella servità che mio padre ebbe seco. Gli impedimenti sono stati molti, e specialmente quelli de miei stu-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La stampa Cochi, le stimo.

<sup>\*</sup> Le moderne, servare.

di; non dico di poesia o d'arte oratoria, a'quali non attendo, già molti anni sono; ma di teologia: e questi eran necessarissimi per duc eagioni; l'una, accioch' io non andassi al buio per tutto il camino de la mia vita; l'altra, per corregger l'opere
tutto il camino de la mia vita; l'altra, per corregger l'opere
ine. Fui sempre catolicio, e sono, e sarò: e se pure alcuno ha
potuto riprender la dottrina, non deveva biasimar la volontà, o
dubitame: e per l'avenire procurerò che l'una e r'altra sia senta riprensione. Piaccia a lbi o'a me sia lecito di farlo con tanta felicità, con quanta già speraì. Altora Vostra Signoria, s'accorgerà di non aver fatta rea elezione d'amico, e di non aver
gittate le sue cortesie. Fra tanto si contenti diquel ch'io posso,
ed aspetti che dopo le preghiere debbano arrivar le lodi: e non
si maravigli s'elle saranot otarde, perchè seguitano il zoppo.

La ringrazio c'abbia indirizzate le mie lettere al signoir Papio, e n'aspetto risposta. Ma non si contenta Vostra Signoria
ancora, c'a me sia lecito di lamentarsi? Perchè mi costringe a
lodar chi non vuole usar alcuna cortesia o alcuna liberalità? E
se la vogliono usare, perchè ricusa d'essere il mezzano? perchè si parte di Ferrata, o perchè non vi ritorna? o almeno; perchè non lascia alcuno ch' in sua vece ricordi la cortesia? Niuna
generazione d'uomini sarebbe più sprezzata de' poeti, se lodassero sempre altrui senza qualche dimostrazione d' onore; e
fra le dimostrazioni si fatte, niuna è più cert del dono. No
più di ciò. I quattro canti, c'ho deliberato d'aggiungere almio
Goffredo, non sono ne finiti nè cominciati; ma quanto prima ci
porrò mano, ed a Vostra Signoria darò ragguaglio di quanto
seguirà. Intanto le bacio le mani. Di Mantova, il 25 di marzo
del 1587.

.......

## 784 A don Angelo Grillo. — Genova.

'A molté lettere mie oggi, ch' è il sabbato santo, ho avuta una sola risposta; la quale ho letto volentieri, perch' è di Vostra Paternità: per altro non ho cagione, se non di dolermi. Io sempre ho stimato molto, l'amicizia di Vostra Paternità, sì per li meriti suoi, sì per quelli de la Religione de la quale ha fațto

professione. Lascio da parte la nobiltà e la ricchezza e la fortuna de' fratelli e de' parenti; perch' avendo ella rinunziato a tutte queste cose, non deono esser da me considerate, se non in quel modo che piacciono a Vostra Paternità medesima, Nondimeno essendo io in quel termine che voleva io medesimo, mi nareva che'l suo volere non dovesse esser discorde dal mio, bench' il mio si mutasse; ma non tanto si può mutar l'affetto del cuore, quanto l'estrinseca dimostrazione secondo l'occasioni che sono appresentate. Poteva dunque Vostra Paternità dimandare con sue lettere questa grazia a Sua Maesta, se non voleva chiederla come gentiluomo de la Republica genovese; almeno come monaco di san Benedetto; perch'essendo così giusta, non poteva esser negata: nè io posso biasimar le grandezze, ove siano ben collocate; ma la bassezza, o sia de la fortuna, o de gli animi più tosto. E non essendo nè l'una nè l'altra in Vostra Signoria molto reverenda, o ne' fratelli o ne' parenti suoi, non mi rimane in questa parte che biasimare. Le cose altissime con l'umili possono esser congiunte co'l mezzo de le mediocri : e stimo una specie d'umiltà l'andar cercando alcuni di que'mezzi che possono esser più grati a Sua Maestà. Già supplicai il signor conte Ottaviano Spinola; da poi il signor ", il quale certo non è soggetto che meriti di esser disprezzato: ora ricorro a Vostra Paternità, perch'essendo solita d'impetrar le grazie d' Iddio, può avere ardimento di chiederle a que' principi che sono i suoi ministri. Mi perdoni s'io sono troppo costante nel mio proponimento.

La ringrazio di nuovo del libretto de le lettere; 'manon son tante, che bastino a far un volume. Laonde ne vorrei raccogliere alcune altre, e particolarmente quelle c'ho scritte a si-

gnori Spinoli, e le manderò a le stampe.

Il Costantino non ha voluto mai fare stampare un poema di mio padre; e con la tardanza di questo negozio, ha ritardate molte mie deliberazioni. Io il sollecito quanto posso; ma bisognarebbe che fosses sollecitato da Vostra Paternità similmente. Il Li-

<sup>\*</sup> La prima volta avealo ringraziato nel febbraio con la lettera al padre Giroldi. Vedita al n. 763.

cino mi scrive spesso; e pérché è divenuto più amorevole de l'usto, si raccomanda a Vostra Paternità. Il serenissimosi-gnor principe è in Loreto; ed io ho perduta questa hella occasione d'andarvi. Mi rallegro che il signor Alessandro Spinola s'a risanato. Il saluterò quest'altra settimana con un sonetto: intanto baciateli in mio nome la mano, ed al signor Nicolò, ed a signori vostri fratelli; ed amatemi. Di Mantora, (28 marza 1587).

#### 785

#### Ad Alberto Parma.

Era forse meglio per me, ch'io non fossi consapevole de gli oblighi miei, acciochè non potendo pagarli, non mi dolesse almeno di non poterlo fare; perchè i giunger dolore a dolore , suol troppo aggravar l'altrui male. Già mi dolsi che la mia G'erusalemnie fosse stampata : e quante volte è stata ristampata . tante sono state le passioni che per ciò ho sentite. Ora, che la dottrina altrui e l'artificio m'acquisti quella benevolenza o quella opinione che non hanno potuto acquistarmi i mici versi, m'è in parte molesto, in parte caro; ma non in guisa; che non m'incresca di non poter mostrarle gratitudine, almeno per la grazia ch'io ne ricevo. Già il signor Scipione Gentile tradusse in versi latini due libri de la mia Gerusalemme. ' Ha fatto poi l'annotazioni c'ora mi son mandate da Vostra Signoria; edio per l'una e per l'altra devrei rimanerli in grande obligazione; e benchè gli effetti sian lodevolissimi , 5 deono esser misurati ancora da la volontà. Leggerò l'annotazioni, come feciti versi latini leggiadrissimi invero e politissimi. Altro testimonio non ho veduto del saper di questo gentilnomo; ma questi son bastevoli; ne più ne richiedo, per creder de la sua dottrina quanto egli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a Scipii Gentilis Solymeidos libri duo priores de Torquati Tassi italicis expressi. » Lione , Albuseo , 1884. In-t. — Venezia, Salicato, 1885. In-t.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annotazioni di Scipio Gentili sopra la Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. In Leida (Londra) 1586. In-8.

<sup>3</sup> Il Salvini postilla: «forse, debolissimi ».

170 LETTERE DI TORQUATO TASSO — (1587).
medesimo vuol che ne sia creduto. La mia tragedia è finita; ma
io non ho la copia. Ed a Vostra Signoria bacio la mano. Di Mantova. il 29 di marzo del 1587.

### 786 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Mandate, signor mio, e i dialoghi e le altre scritture senza fallo, perchè tutto si rimanderà subito. Ho fatto alcune giunte di grandissima importanza in alcune mieoperette. Aspetto questa settimana qualche liberalità del signor conto Giovan Domenico, e del signor cavalier Enea, conforme a quel che Vostra Signoria mi scrisse; ma desidero anorora lettere dal signor Cristoforo. Al signor Ercole baciate la mano, e tenetemi ne la sua grazia, e di tutti colesti signori: e mi raccomando. Di Mantova, il funedi di pasqua, \* 1587.

### 787 All' Accademico Sfregiato. — Bologna.

Tardi ringrazio Vestra Signoria de la « Corona di ferroe di veleno » mandatami a donare perchè prima mi spaventò ildono co'l nome solo, poi la mia povertà, non avendo che donarle a l'incontro. Al fine sono stato assicurato da la cortesia del sisgior Antonio Costantino, " e da quella di Vostra Signoria coten de debta esser caro quel che io posso darle; c'ora non sono altro che parole e promesse e offerte, almeno sino a tanto che 
la fortuna mi dia potere conforme al volere. E bacio a Vostra 
Signoria le mani, pregandola che per l'avenire eserciti il suo 
bello ingegno con più lieto soggetto. <sup>5</sup> Di Mantova, l'ultimo 
di marzo 1887.

#### 788 A Giovan' Angelo Papio. - Roma.

Se le vostre lettere non potessero giovarmi in altro modo,

<sup>\* 30</sup> di marzo.

<sup>2</sup> Vedi la lettera al Costantini, de'17 di marzo.

Si veda in questo, a pag. 4, nota 1.

almeno potrebbono assicurarmi de la vostra buona volontà, e de l'usata cortesia; però l'aspetto con infinita speranza. Pregaï Vostra Signoria che parlasse in mio favore co l'signor patriarca Gonzaga, ed ora ne la riprego; perchè non conosco altro modo, co l'quale in queste parti la sua autorità possa farmi maggior giovamento. Se Vostra Signoria non mi ama, quanto io onoro la sua virthe di suoi meriti, almeno vorrei ch'ingannasse il mondo; acciò che ogn' uno credesse da la sua grazia, dal favore, da la servità, la quale ba con Nostro Signore e conipoti, io potessi promettermi i più cortesi uffici e le più efficaci raccomandavioni.

Il signor Antonio Costantino, amico e servitor del signor cardinale Laureo, e tenuto da Sua Signoria illustrissima a battesimo, prese a' miei prieghi, già sei o sette mesi sono, la cura di dare a la stampa il Floridante, poema di mio padre, il quale si cominciò a stampare in Ferrara, ed ora non so per qual cagione si stampi in Bologna. Comunque sia, questa lunghissima tardanza, e questo impedimento m'è stato molestissimo e contrariissimo a tutti i miei pensieri; sì perchè il libro è dedicato al serenissimo signor duca di Mantova, sì perchè in lui sono lodati molti signori e signore, da le quali avrei potuto ricevere alcun favore. Il Costantino ha bisogno di sprone, e'l Licino di freno. Vostra Signoria sia contenta di sollecitar l'uno con sue lettere, e di ritener l'altro che voleva publicare alcuni miei dialoghi, ed alcune rime e lettere, prima ch'io l'avessi reviste: nel che mi fa gran pregiudicio a l'onore, ed a l'utile ancora. Ma particolarmente nel negozio del Floridante, vorrei che si riscaldasse; benchè non v'abbia parte, per la cagione ch'ella conoscerà apertamente, l'avrà in tutte le mie composizioni. Il poema non è si lungo, che non possa essere stampato in venti o venticinque giorni : però la prego che non consenta che questa pratica sia tirata più in lungo. E mi maraviglio che il Costantino, diligentissimo in tutte le cose, e che in ogni tempo ha mostrato d'amarmi tanto, m'abbia trattenuto sino a quest'ora un negozio così facile e così importante. Importa molto a la salute, a'commodi ed a la sodisfazion mia; e non

potrà puocer punto a la memoria di mio padre, che fu tanto amico di Vostra Signoria, quanto ella sa meglio d'ogn'altro: laonde di nuovo la riprego che m'aiuti; e di nuovo me le raccomando. Di Mantova, l'ultimo di marzo 1587.

## Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Ho avute due lettere di Vostra Signoria; l'una da messer Girolanio Costa, l'altra da la posta, con un quinternello; ma non è l'ultimo, ch'io aspettava: la prego che voglia mandarlo. Ora le rimando questo, il quale ho corretto in molti luoghi, ed aggiuntovi tutto quello che vi mancava. La stampa a me pare assai buona; e benchè potesse esser più bella, non vorrei che questo impedimento ritardasse il negozio. Seguiti dunque Vostra Signoria di stampare con tutta la diligenza che sia possibile. e di niuna cosa io la prego tanto; e se le posso scrivere il vero, di niuna tanto mi doglio, quanto di questa tardanza. Io aspetto Vostra Signoria avanti le feste de l'Ascensione co'l libro stampato; e se prima verrà, la sua venuta mi sarà più cara. Non le mando questa settimana alcun sonetto, perchè non ho avuto agio di noterne fare: debbe avere quello che io le mandai la settimana passata: n' avrà un altro quella che verrà; oltra quello per la signora ambasciatrice, che mi dimanda per metterlo insieme co'l suo e d'alcuni altri, che disegna di far stampar con la lettera consolatoria. '

lo avrò forse bisogno di vestirmi, e mi sarà caro o ormisì o tabl o canevaccio di seta, o altro si fatto drappo per le calze e per un giuppone; 2 ma vorrei che s' avesse riguardo a quel che dura più e costa meno, purchè fusse di seta.

Lo stampar quella lettera scompagnata da l'altre, mi par cosa di picciol guadagno e di minor sodisfazione; pur la rivedro, e glie la manderò quest'altra settimana : questa ho data sin'ora a lo spirito. 5 Le mando tre madrigali de gli occhi; e s'altro mi

I Cioè, quella all'ambasciatrice di Toscana. Si possono vedere le Notizie storiche e bibliografiche in fine del presente volume n. 749.

<sup>2</sup> Le stampe moderne giubbone. 2 Erano i giorni della pasqua.

verrà fatto di nuovo, Vostra Signoria non sarà de gli ultimi a vederlo. Ma io non mi posso difendere da l'indiscrezione e da l'importunità de gli uomini, il quali non cessano di darmi noiosissimo travaglio con diverse dimande; quasi ch'io non abbia altro che fare, che sazia t'i appetito or di questo or di quello.

Prego Vostra Signoria che dia ricapito a l'inchiuse, l'una scritta al signor Papio, l'altra a l'Academico Sfregiato; 'e e mi risponda a tutti capi. Daro il piego e l'quinternello al padre Paino de l'ordine de Servi, che quest'anno ha predicato iu Mantova con lode universele, e con mio particolar danne, perch'io non'ho potuto udirlo. Ed a Vostra Signoria bacio le mani, rallegrandomi seco molto, che cotesta Academia, conosendo il valore e le virità sue, la riconosca ancora con la buona ed onorata provisione che le dà. Di Mantova, il primo di aprile del 1857.

# 790 A Scipione Gonzaga. - Roma.

Ringrazio Iddio che'l reverendo padre fra Giovan Francesco Cocchi abbia portata a Vostra Signoria una dele mie lettere, ch'io gli feci raccomandare; ma molto mi doglio che'l reverendo fra Gabriello Pici, a cui più si convenia di far questo ufficio, non abbia voluto mandar l'altra. E di questo ancora io ringrazio Sua Divina Maestà, perch'io imparo quanto l'uomo si debba fidar de gli uomini co l'esperienza, non solo con la ragione. De l'illustrissimo signor Pirro suo fratello ora tanto mi maraviglio, per le ragioni addotte da Vostra Signoria illustrissima, è per quel ch'io medesimo conobbi : e peraventura non gli fu data la lettera ch'io gli mandai per un servitore. Mi spiace ancor che'l signor Francesco non le abbia mandata l'ultima copia de la mia tragedia; \* perch' in quella che le mando il Costantino mancano alcuni versi: e non credo che le mie preghiere valessero più de l'autorità di Vostra Signoria. Penso d'aggiungervi una scena: e volentieri avrei saputi prima i dubbi di

Le due precedenti.

a Vedasi la lettera del 4 d'aprile di quest'anno medesimo.

Vostra Signoria; perchè quanto l'infermità ha tolto a la memoria, tanto ha giunto al pensiero. Ma in tutti i modi mi vo imaginando, e quasi fingendo fra me stesso quel piacere che Vostra Signoria mi promette, perch'io non l'ho sentito maggiore d'altra conversazione, o d'altri ragionamenti, che de suoi.

Mi rincresce di non aver aviso de'miei nepoti; manon faranno poco, s' osserveranno quel precetto di Plutarco « Ita vive , ut lateas : » quel che non ho potuto far io, quando ho cercato di nascondermi a la mia fortuna ; la quale, o non doveva fare ogni suo sforzo perch' io fussi tanto depresso, o devea consentire che ie vivessi occulto: ma fasciam da parte la malignità de la mia fortuna, e l'ostinazione de gli uomini. Mi serà caro c'a' miei nepoti sia fatto piacere per mia cagione; perch'io vorrei ritirarmi a Sorrento, quasi in porte di quiete e di pace, ed ivi cercar con la grazia di Sua Maestà di ricuperar alcuna parte de la dote di mia madre; perchè altrimenti non so come vivere. ne come trattenermi in questa parte, s'io volessi ritornarvi. Sono infermo, come altre volte ho scritto a Vostra Signoria; e benché ora mi purghi , non sento gran giovamento de la purga. Ho composte molte cose, e non so s'io possa comporne molte altre : e s'io potessi, il fo con tanta difficultà, ch'io non debbo farvi gran fondamento. L' opere già fatte, tutte si sono stampate senza alcuna mia utilità: ed alcune se ne ristampano con poca; fra le quali son duo miei dialoghi dedicati a Vostra Signoria illustrissima. ' Il reverendo Licino s'ha presa questa cura, e stamparebbe peraventura tutti gli altri: ma io vorrei in ciò esser combiacciuto....

Credo che Vostra Signoria illustrissima avrà sin'ora avuta una lunga mia lettera, ch'io diedia l'abbate di Santa Barbara, ed una canzona nel nascimento del serenissimo figliuolo del serenissimo signor principe. Già feci alcuni altri sonetti: ma non gli mandai a Vostra Signoria, credendo che gli devesse un di leggere tutti insieme. Messer Giorgio le dovrà mostvare una sestina doppia, fatta ne le nozze de l'illustrissimo signor Giutic Cesare suo fratello. Ora le rimando il dialogo del Messag-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quelli de la Nobillà e de la Dignità.

giero, ed alcune altre mie operette, legate insieme; ne le quali ho fatte motte mutaioni, e di molta importinza, come potrà vedere; perchè ora ho mossi libri, e quando io le composi, no n' aveva quasi alcuno: laonde la mia memoria, debil mosto, o più tosto molto indebolita, non poteva servirmia bastanza. Così vo riformando molte de l'altre: e tutte avviano gran bisogno de l'amorevol diligenza d'un sufficientissimo scrittore. Prego Vostra Signoria illustriassima che saluti in mio nome il signor Giovano' Angelo Papio e'l signor Maurizio Cataneo. E mi tenga in sua grazia. Di Mantova.

### 791 Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Ringrazio Vestra Siguoria de le risposte mandatemi del signor patriarca di Gerusalemme, e del signor Papio. Scrivo di nuovo a l'uno ed a l'altro, e le raccomando le lettere. Cen questi mezzi peraventura si potrà spedire il negozio: ma niuna cosam "annoia e mi noce più de la tardanza; e da la publicario del Floridante dipendon l'altre cose: laonde vedete come in vostra mano è riposto il tutto.. A la cauzona del signor cardinal Laureo e del signor Caetano non ho posta ancor mano: e questa settimana io non farò altro che salutarvi di nuovo con un sonetto.

Vi mando la lettera di consolazione, 'la quale ho corretta; come Vostra Signoria vedrà. Potrà farla stampare; se vuole; ma più mi piacerebbe che si stampassero tutte insieme: e la prego che faccia officio co'l signor don Cesare, che mi renda le scritture; e con la granduchessa ancora, perchè si contenti he si stampino le lettere ch' io le ho scritte; perchè in poche altre si potrà leggere, ch' io renda grazie per alcun dono ricovuto. Vorrei che mi fosser donate l' opere di san Tommaso, e non mi curarei che fossero usate; e non so dove ritrovare suomo tanto liberale. Vostra Signoria farà favorea chiedere a cotesti signori medici qualche rimedio facile e piacevole pra frenesia, e mandarmene la ricetta. Risponderò quest'altra set-

La solita consolatoria, che si trova in questo volume al n. 749.

timana al Sanleolini. Credo che l' padre Paino le avrà dato il quinternello: aspetto l'altro; evi prego che sollecitiate la stampa, se volete ch'io viva listamente. E vi bacio le mani. Di Mantova, il 4 di aprile del 1587.

## 792 A Scipione Gonzaga. - Roma.

Può bastare à molte mie lunghe lettere una breve risposta di Vostra Signoria, ove sia così efficace la volontà, come son l'ultime parole. llo scritto a molti qual fosse il mio desiderio; ma non a Vostra Signoria illustrissima, presupponendo ch'ella dovesse saperlo; perchè non ho mai parlato con alcun altro tanto liberamente. E benchè la mia fortuna sia mutata, non è però mutata la opinione: ma Vostra Signoria conosce la mia discrezione, così come io conosco il presente stato del serenissimo signor principe; laonde non aggiongerò alcun'altra cosa a quelle che le ho scritte per molte mie lettere. Il signor Francesco Gonzaga m' ha detto d'averne mandate alcune, e la mia tragedia insieme; ' a la quale io credeva ancora d'aggiungere una scena. L'occupazioni mie e 'gl'impedimenti son diversi ; però mi perdoni s'ancora non le ho mandate, nè fatte le canzoni promesse, e la sua particolarmente. Vostra Signoria illustrissima si contenti di pregare in mio nome il signor Maurizio, acciochè si sforzi di farmi ricuperare que' dialoghi. Il Costantino mi scrive che si stampa il Floridante, ed io non posso tanto sollecitare che sia stampato. Vostra Signoria conosce meglio di ciascun altro, quanto m' importi. Ebbi il Messaggiero: \* E le bacio la mano. Di Mantova, il 4 d'aprile del 1587.

# 793 A Giovan' Angelo Papio. - Roma.

Io non dubito che Vostra Signoria non possa giovarmi e favorirmi molto costi : ma io non posso venirci senza licenza , e senz'aiuto del serenissimo signor principe di Mantova; se Vo-

<sup>1 2</sup> Vedi la 790 a pag. 173,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dialogo di Torquato.

stra Signoria però non estimasse altrimenti, o pure il signor patriarea Gonzaga: perchè per opera di niun altro più agevolmente posso risosgere ne la grazia ene la benevolenza de principi. Fra tanto mi contento di posseder la sua in quel modo chi ella scrive, ed io intendo. E le bacio le mani: Di Mantova, il 4 d'aprile del 1587.

# 794 A don Angelo Grillo. - Genova.

Tanti sono i capi de le due longhe lettere di Vostra Paternità, che non so se la mia debil memoria basterà per rispondere a tutti: ma pur non voglio scordarmi del principale; io dico del negozio trattato, o de la grazia in vano addimandata a la corte de l'imperatore. Rispondero, adunque, primieramente a questo; che'l rispetto tra i principi non suole esser eguale . dove non è eguale lo stato o la condizione. Laonde non è verisimile che Sua Maestà debba aver a la casa\*\*\* il medesimo riguardo c' hanno avuto gli altri principi di pari o di minor grado ; purchè vi sia alcuno c'ardisca di ricordarli ch'io sono ancera nel mondo: e se ne la corte si sa del mio stato, quanto Vostra Paternità scrive; si devrebbe anco saper cosa, per la quale il rigor de la grandezza potrebbe porgere minore spavento a me c'a gli altri: ma il volere impaurirmi co'l rigor, ed impedirmi il viaggio di Roma, sono cose contrarie; e solo la clemenza deveva esser non dirò impedimento, ma trattenimento e quasi riposo per questo viaggio: la qual non conviene meno a la grandezza, del rigore; anzi, se dritto estimo, la clemenza è virtù propria de'principi: conviene a tutti, e in tutti i tempi. e verso ciascuno, di qualunque fortuna o merito egli sia; ma il rigore non dee esser usato se non rade volte. Oltre a ciò. non so perchè, dandomi la vita e rendendomi la sanità, sì portasse poco rispetto al signor " o a gli altri de la casa ". 5 S'a lor non è piaccinto darmi la morte, non devrebbono gli altri far

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par che si debba intendere, Da Esté.

<sup>2</sup> Forse, duca.

<sup>&</sup>quot; E di nuovo, Da Este.

quel che essi hanno ricusato, come cosa troppo crudele. E non è convenevole che si permetta al giudizio del popolo quello che devrebbe esser solamente conceduto al giudizio di Sua Beatitudine; a la quale è ragionevole che l'imperatore e tutti i re del mondo portino grandissimo rispetto. Pur mi giova di credere che Sua Santità non si riputarebbe meno onorata e riverita. da chi procurasse di risanarmi; nè mi può capir ne l'anime. che tra gli altri suoi santissimi pensieri caggia questo così empio e così inumano. Però andrei volentieri. E s'è alcuno che faccia officio contrario, o vuole dividermi e quasi tagliarmi la strada de gli onori, o quella de la salute : se quella de gli onori . io facilmente gli perdono , e mi contento di quelli che possono esser fatti da la benignità del serenissimo signor princine con la grazia di Sua Maestà Cesarea; se quella de la salute, non gli devrebbe esser lecito tanto; e tutti devrebbono agevolarmi quella via, per la quale io potessi ritrovarla più di leggieri, e tutti pregar per la vita mia e per la sanità. Chi parla contra questa opinione è crudele; chi non ardisce di supplicare per me Sua Maestà è timido: ne io voglio credere così agevolmente . che sia l'uno o l'altro difetto nel signor conte Ottaviano Spinola. In somma, ardirò troppo; perch'essendomi negata la mia vita per grazia, chiederò l'altrui per giustizia. Ma passiamo ad altro.

Ringrazio Vostra Paternità che faccia censerva de le mie lettere, e la prego caramente che voglia conservar questa con l'altre, perch'io vorrei larne una scelta, e stamparle; bench'io abbia spesso scritto a gli amici con poca diligenza, e con minore studio.

Del mio venire a Genova per la strada di Bergonno, non posso deliberare altro, che quello che Vostra Paterrità stimerà che possa apportarmi maggior giovamento: però la 'ingrazio molto, e de l'asio che mi dà del signor Paulo suo fratello; gerchè sono tanti'anni ch'io desidero d'andare a Napoli, c'omai non mi può parer più per: tempo. Mi sipacque d'aver lasciato, per debolezza di memoria, di far menzione di due cardinali ne la

canzona de la casa Grilla: ma in quella si potrà giungere una stanza, ed in altri luoghi farla più ampiamente. Ora non le mando altro c'un sonetto per la sanità ricuperata dal signor Alessandro Spinola: Vostra Signoria gli baci le mani in mio nome; ed al signor Nicolo similmente. Sono occupatissimo: però non rispondo al signor Giulio Guastavini, nè scrivo al signor Paulo Foglietto. Forse questa settimana che verrà. o l'altra, saranno diminuite le mie occupazioni : fra tanto, se'l negozio a la corte Cesarea non è in tutto disperato, non le sia grave di rinuovar gli uffici col signor Alessandro, e co'l signor Nicolò. La ringrazio de la lettera scritta al Costantino: e la maggior parte de le sue son piene di tanta eloquenza e di tanto ornamento, che potranno accrescere il numero de le mie, e mi contento che 'l facciano con qualche mia vergogna, pur chesia con utilità: benchè a me non possa parer vergogna d'esser superato dal mio carissimo don Angelo, se non ne l'amore; ed io l'amo come il signor Antonio mio nipote.

Aspetto l'Alicorno. La tragedia è ancora ne le mani del serenissimo signor principe, ed jo non ho altra copia; e non hoveduto ancora il signor Vincenzo Reggio: però non posso mandarla. E con questo fine bacio a Vostra Paternità le mani, e a tutti gli amiei e parenti suoi, e particolarmente al signor Paulo suo fratello. Di Mantova.

795 A don Angelo Grillo. - Genova.

Niuna altra cagione mi muove a seriver di nuovo a Vostra Paternità, se non l'occasione e la commodità del portatore, il quale è un padre di San Bendetto, che se ne vien cost; perchè ne l'altra mia ho scritto tutto ciò che mi pareva di poterreplicare a la sua lettera. Del mio viaggio non posso delibera cosa alenna, non mandando il Costantino il libro stampato, come ha promesso. Dal Licino ancora aspetto lettere, ed oggi devrebbono esser portate. Mi raccomando a Vostra Paternità, e la prego che baci in mio nome le mani al signor Alessandro Spinola, ed al signor Paulo Grillo, Di Mantova.

Yedi la lettera del sabato santo, sotto il n. 784.

#### 796 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Ho ricevute molte lettere di Vostra Signoria per diverse strade, insieme con quelle di monsignor Papio e del Segni; e risponderò per le medesime a Vostra Signoria ed agli altri: ma per questa del signor Periteo Malvezzi, che manda uno a posta a Bologna, ora le serivo che'l mio intelletto affaticatissimo in una continova e noiosissima operazione; simile a quella d'Ercole quando troncava le teste de l'idra, abbia bisogno di riposo e di quiete; laonde io dimando perdono a Vostra Signoria ed a gli altri, se a questa fatica non giungo ancora continuamente quella del poetare. Rimandai a Vostra Signoria il quinternello, e'l diedi in man propria al padre Paino predicatore de' Servi; co'l quale erano alcuni madrigali. Rimandai parimente la lettera di consolazione, che fu consignata a la posta: ora vorrei che me la rimandasse un'altra volta, perché temo d'aver laudata troppo scarsamente quella signora; ' e conviene ch'in questa parte io solisfaccia al mio debito. L'ultimo quinternello non è mai stato dato, e non so per che via l'abbia mandato. Non ho voduto mai messer Lionardo Martellini, ne altro gentiluomo suo amico; ma le sue lettere mi son portate sempre. Procuri che non si perda questo benedetto quinternello: e fra tanto faccia stampar con ogni diligenza gli altri canti, perch'io non mancherò d'usar l'istessa diligenza in mandarle l'altre cose che dimanda, e domani, s'io potrò. E le bacio le mani. Di Mantova, il xi di aprile del 1587.

# 797 Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Scrissi ieri a Vostra Signoria, e mandai la lettera al signor Periteo Malvezzi, la quale io confido che debba aver buon ricapito: or le rispondo ancora per le sue strade medesime, e le mando un sonetto per la cappella de la Trinitá, perche-nón si

La vedova dell'ambasciatore Albizi. Vedasi al n. 749.

<sup>\*</sup> Vedi a pag. 91 del volume I di queste Lettere, nota 3.

può mancare al signor Giulio Segni. Mi spiace di non aver potuto risponder questa settimana al signor Safileolini: Vostra Signoria mi sosicia perche risponderò quest' altra sonza fallo. Non so dove possa esser l' ultimo quinternello, perchè l' amico suo, a chi dice averlo consignato, per aucora non si è veduto; nè di lui so dove cercare per averne nova: l'altro il mandai per lo reverendo podre Paino predicatore de Servi, e la lettera consolatoria dicidi a la posta: credo che l'avat avuta insieme con alcuni madrigoli e sonetti. Fate stampar, vi prego; perchè questo indugio mi è troppo contrario. E vi bacio le mani. Di Mantova, il 12 di aprile del 1587.

# 798 A Giovann' Angelo Papio. - Bologna.

Non aspettava minor favore da Vostra Signoria nè minore occasione di acquistarmi tanti amici e tanti padroni, e partico-larmente il signor Fabio Orsino, al quale scriverò yersi e prose: ma conosce la mia tardità, la qual chiamerei negligenza, s'ella non fosse più tosto diletto de la natura o de la forma, che de la volontà. Per l'istessa cagione non le mando questa settimana il sonetto per la signora Flavia; nè avrei creduto poter far cosa di buono a l'improviso o con picciol tempo; però schivo assai spesso le bellissime occasioni; ed essendomi offerte, non mi lamento de gli altri, ma di me stesso. Ho mostra da signor Piriteo la sua lettera. Al signor commendator non hatte ancora le sue raccomandazioni. La ringrazio de gli uffici che ha fatti con gl'illustrissimi signori cardinali e signor patriarca Gonzaga; i quali sono opportunissimi. Ele bacio le mani. Di Manlova, il 12 d'aprile del 1587.

# 799 . A Giulio Segni. — Bologna.

lo fingrazio Vostra Signoria che dal suo lato aneora voglia favorirmi; ma più la ringrazio che m'onori così spesso co suoi versi. Quando potrò mai pagar tant'obligo? poichè i miei non La stamo di Praca. Sanseofini. piacciono a me stesso, che ne sono l'autore, il più de le volte; come Vostra Signoria potrà conoscere dal sonettaccio ch' io le mando. Se il signor Costantino ha bisogno d'esser sollecitato, prego Vostra Signoria che'l solleciti: e per tutte le vie mi saran care le lettere del signor Papio. Ed a Vostra Signoria Bacio le mani. Di Mantova, il 42 d'aprile del 1587.

### 800 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

O l'uomo ovvero il gentiluomo che viene a Mantova per passere a Ferara, venendo a tempo, com'io credo, potrà agevolmente trovarmi in corte. Non vi scordate ne la sua venuta di mandarmi tutti i dialoghi, non avendo prima voluto mandarli. De l'altre cose io non vi scrivo parola alcuna, petchè voi sapete quanto ne desiderassi alcune, e quanto siano avvenute a rovescio del mio desiderio. Baciate in mio nome le mani al signor conte Giovan Domenico, al signor cavalier Enca Tasso, al signor Cristoforo, al signor Ercole, al signor Marc' Antonio Spino, ed al fine a voi medesimo. Di Mantova, il 43 di aprile 1587.

#### 801 A Maurizio Cataneo. - Roma.

Mi rallegro che la mia tragedia sia al fine stata mandata a Roma, 'benché tarda allegrezza paia quasi fuor di tempo. Ila corsa la mia fortuna: Vostra Signoria non si deglia de la sua; da la quale non dee dipendere, ma da se stessa, e da la suaviriat: da la quale io acectto volentieri quello che non mi può dar la sorte; e particolarmente l'onore che mi ha fatto, e'l cortese giudizio de le mie composizioni, e'l consiglio similmente, il quale è buono; perchè questo serenissimo principe non lascia mancarmi.cosa alcuna, benchè non sia da me servita, e s'io poetesia equetarmi ne' miei studi, ono preporrei al suo parere alcun altro. Aspettava che'l signor Cristoforo facesse quell' ufficio del quale io l'avea pregato. La deliberazione del reveren-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedansi le precedenti lettere a Scipione Gonzaga.

cuna. Baciate le mani in mio nome a' vostri illustrissimi padroni; i quali vorrei che mi riponessero nel numero di coloro che più loro sono affezionati, e più desiderano la grandezza loro. M'è stata cara oltre misura la nuova, che mi ità, del signor Giulio Cesare Gonzaga; ed aspetto la venuta di messer Georgio. Baci in mio nome le mani al signor patriarca di Gerusalemme, ed a tutti gli amici. Di Mantova.

### 802 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Rimando a Vostra Signoria l'ultimo quinternello, il quale non ha bisogno d'altro; laonde si può dare a la stampa senza indugiare: e prego Vostra Signoria che glie le mandi subito subito. Non ho maggior disiderio che di vedere stampato questo benedetto libro, che tanto m' importa : però superate tutte le difficoltà, troncate tutti gl'indugi, precipitate tutte le cagioni del tardare : e ricordatevi che 'l Tasso è vostro tutto per questo libro, oltra il rispetto de l'amicizia. Come sarà stampato, potrete venire a vederci ed a goderci : e credo che porterete lettere favoritissime de la serenissima granduchessa a questa serenissima prencipessa, acciochè l'obligo mio sia eguale con l'una e con l'altra. Io non ho scritto a Sua Altezza, non ho importunato il signor don Cesare, non ho risposto al Sanleolini, non ho riletta la lettera di consolazione, nè fatto il sonetto in lode del signor ambasciatore e de la signora ambasciatrice; ma farò tutte queste cose questa settimana istessa, e Vostra Signoria avrà forse ogni cosa nel medesimo tempo. Darò questa al signor Periteo Malvezzo, cortesissimo cavaliero e nobilissimo, il quale mi farà questo favore, lo non mi scordo del'altre promesse, ma ho gran voglia di buon tempo; e co'l fiorir de gli alberi non so quel che sarà : ma basti aver accennato a Vostra Signoria questa parte, a cui ho scritto altri secreti maggiori. Non ho ricuperata ancora la tragedia; ma la dimanderò al serenissimo signor principe medesimo. E l'aspetto. Di Mantova, il 20 di aprile del 1587.

L. DI T. - III.

#### 803 A don Cesare da Este. - Ferrara,

Supplico Vostra Eccellenza di nuovo, che mi rimandi le mie scritture e, s'è possibile, i libri che rimasero in Ferrara, e particolarmente in casa del signor Borso Argenti; e perazione di lui fra gli altri illustri che son nominati nel dialogo de la Nobiltà: ne alcuno doveva stamparlo, se prima non era rivisto da me; e se pur volevan farmi questo dispiacere, almeno gli avessero aggiunto il nome del signor Argento, acciorhe l'aver tralaccio questo debito di tanta importanza ne l'amicizia, non aggiongesse dolore. Comunque sia, Vostra Eccellenza mi faccia favore di mandarii, e di comandare al Vassalino che non vada più avanti. Dal signor Alessandro 'aspettava un Plinio; ma io non roglio dargilene altro ricordo. E a Vostra Eccellenza baciò le mani. Di Mantova, il 28 d'aprile del 1587.

# 804 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Rimando a Vostra Signoria la lettera di consolazione, già scritta a la signora ambasciatrice; "e le do licenza che possa stamparla quando le pare: benchè ni saria più caro che si stampase insieme con tutte l'altre, che già risolvemmo di far stampase insieme con tutte l'altre, che già risolvemmo di far stampase, quando n'avremo raccolto buon numero: io le vo raccogliendo diligentemente; così fate ancor voi. Mando ancora il sonietto da metter fra le rime che avete disignato di fare stampare insieme con la consolatoria: ed una lettera del padre don Angelo Grillo, la quale ho aperta non volendo; ed essendomi accorto che non era lettera scritta a me, mi sono astenuto di leggerla. Vi prego che precipitiate tutti gli indugi e tronchiate tutte le tardanze, acciochò il Floridante sia stampato fra pochi giorni; e mandateni quella parte ch'è stampata sin'ora, con la quale dee essere il principio e la dedicazione. E vi bacio le

E Da Este, fratello di don Cesare.

<sup>2</sup> Vedi souto il n. 749.

mani, ed al signor Segui parime del 4587.

805 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Oggi, al ritorno di maestro Bartolomeo, ho avuto due lettere; una di Vostra Signoria, l'altra del signor conte Giovan Paulo: a quella di Vostra Signoria, rispondo incontinente, ch'io verrò volentieri a Bergomo, se'l serenissimo signor principe mi darà licenza; ma avendo io obligo a Sua Altezza de la libertà, non posso deliberare di partirmi senza licenza: a l'altra del signor conte Giovan Paulo risponderò poi, come io sia certo de la volontà di Sua Altezza; perchè ora non saprei che risponderle. Mi spiace molto di non aver lettere dal signor Cristoforo ; perchè questi miei negozi sono aviluppati ; come sapete : e s'egli ritornerà di villa , baciateli in mio nome le mani ; e salutate gli altri amici e parenti, e particolarmente il gentilissimo signor Maurizio Cataneo : dal qual desidero risposta : perchè la vista della patria desiderata tanti anni, non mi sarebbe cara senza la sua amicizia, e la pratica in quel modo che si può aver per lettere. E vi bació le mani. Di Mantova.

806 A Traiano Gallo. - Bologna.

Non mi spiacque mai tanto d'essere sterile ed infelice peeta, quanto ora, per servigio di Vostra Signoria; ma gran fortana à stata la mia, ch'io n'ho avute lodi e grazie, là dove a pena n'aspettuva scusa o perdono. lo debbo ringraziar Vostra Signoria che non abbia disprezzato il mio sonetto, n'e posto in obbivione l'amicizia avuta con mio padre; la memoria del quale desidero che sia perpetua e sempre onorata. Ed a Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova, il 4 di maggio del 1587.

807 A Giulio Segni. - Bologna.

lo non posso rallegrarmi de le lodi date al mio sonetto tanto

quanto farei s' io le stimassi convenienti. Mi rallegrerò almeno de l'altrui cortesia; benchè mi doglia de la mia imperfezione, et in parte di Vostra Signoria, c' a stanca penna dà troppo grande e troppo alto soggetto. Rispondo al signor Traiano Gallo: 'e mi maraviglio di non avere lettere dal signor Costantino; dal quale, contra ogni suo costume, non ho potuto aver con mille prieghi un piacere. Prego Vostra Signoria che il solleciti, se crede di poter far cossa alcuna; e gli dia questa lettera. E le baccio le mani. Di Mantova, il 5 di maggio del 1587.

### 808 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Io avea già scritto a Vostra Signoria , quando il signor Periteo Malvezzi mi ha dato una sua lettera, cara si, ma non di mia intera sodisfazione. Brevemente rispoudo. Vostra Signoria m'avrebbe fatto gran piacere a superare in tutti i modi queste dificoltà , se pur sono difficoltà. Una sua lettera a gli stampatori sarebbe hastata per empire il foglio: e la progo che voglia scriverla, perchè non le può mancar soggetto, nè occasione: nè si scusi con la dissimiglianza de lo stile; perciochè non be tanta siriglianza de gli studi tra di noi , nè tanta corrispondenza d'amore, quanta è la simiglianza de lo scrivere e l'uniformità del comporre. Mi fu, questi giorni passati, mandato un libro di mio padre da Bergamo, nel quale era il primo canto del Floridante con alcune altre, e le mando a Vostra Signoria: sono quattro a punto, e potranno stamparsi dopo quella, « E voi gran duce. »

Di Yttorio non mi maraviglio; perchè segue non solo il suo costume, ma forse l'altrui consiglio: voglia Iddio che gli sia dato buono. De la tazza avrei gran voglia, perchè son molti dl ch'io n'aveva disiderio; e questi giorni a punto ho spesso ragionato di questo mio disiderio; prima che Yostra Signoria mi scrivesse: però gli scrivo, e mando a Yostra Signoria la lettera, bench'io non sappia che effetto sia per fare; ma devrebbe

<sup>\*</sup> La precedente.

almeno mandar l' Alessandro, ' e questo suo miscuglio. ' lo raccoglio le mie rime, e n'ho l'atte, alcune di nuovo, talchè il libro sarà assai grande.

Al signor cavaliere de Ressi sono amico, e servitor di molti anni, e lo stimai sempre quel gentile e virtueso cavaliere che Vostra Signoria rue lo descrivo; laonde mi piace il suo consiglio: ma faccia stamparo il Floridante senza indugio, e venga quando le pare; che ragioneremo a bocca del'altre cose. E le bacio le mani. Di Mantova, il 5 di maggio del 1587.

### 809 A Vittorio Baldini. - Ferrara.

Che è questo, messer Vittorio, che è questo? A ver una taza ai ndono s'per lo mie rime, e non amalariami, doppo tante vostre promesso, e quie speranze de espetazion? Che farește se fosse stato un borsotto pieno di sendi? Negare una tazza d'argento a me, che n'ho tanto hisogno e tanta voglia? Volete chi o vi dia un ottimo o salutifero consiglio? Mandatelami per vostux gentilezza; mandatela per cortesia; mandatela per amicizia. E s'i o non vi paressi troppo ingordo, vi pregherei che non la mandatas sola; perchè vorrei insieme quattro o sei hicchieri di cristallo. Ma chi sarà così liberale, che voglia farci questi doni, cació chi lo possa bere almeno in una coppa piena di oblivione per tanti dispiaceri c'ho ricevuti di queste mie opere così male stampate? L'a Alessandro non mi fu mai mandato. E mi vi raccomando. Di Mantova, il 5 di maggio del 1587.

# 810 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Scriverci più a lungo, se il serenissimo signor prencipenon tornasse a Marmiruolo, dove sono stato anch' io alcuni giorni, 4

<sup>\*</sup> Afrodiseo, sulla Metafisica.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Credo che voglia accennare alle sue Rime e Prose, che il Baldini e il Yasalini solevan stampare e ristampare confusamente e scorrettamente.

<sup>- 3</sup> Dalla granduchessa di Toscana.

<sup>4</sup> Prima del 5 di maggio.

e potrei tornarvi questa sera. Aspetto Vostra Signoria e'l libro: e m' incresce di non poterle prometter ne la sua venuta di mostrarle tanti segni di vera amicizia, quanti n'ha ella in ogni tempo mostrati a me, e quanti ora io n'aspetto di vedere : ma sia certo più de la mia volontà, che de la mia fortuna o de l'altrui grazia. Risponderò al signor cavaliere de' Rossi, e manderò un sonetto; ma questa sera non posso. Ed a Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova, il 7 di maggio del 1587.

# Ad Antonio Costantini. - Bologna.

La tardanza di Vostra Signoria m'ha fatto gran pregindicio, questo carnevale ne le feste, questa quaresima ne le confessioni, e questa Ascensione ne la fiera; la quale non è in guisa passata, che non ve ne sia rimaso alcun vestigio: laonde vi prego che mandiate il libro stampato. Ho grandissima voglia di quella coppa d'argento, per bere (come si dice) a la sanità de la granduchessa; ma quell'asino di Vittorio non vorrà mandarlami: ben conosco io prima d'ora qual sia la sua natura. Baciate in mio nome le mani al signor cavalier de' Rossi, e diteli ch'io gli sono affezionatissimo servitore; ed amatemi. Quest'altra settimana risponderò al Sanleolini: fra tanto mi vi raccomando caramente. Di Mantova, il 9 di maggio del 1587.

# A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

La cortesia del signor conte Giovan Domenico, e del signor \*\*\* mi obligherà tanto più, quanto più sarà fatta a tempo. 2 Io aveva dimandati danari a l'uno solamente; ma poichè me ne sono mandati da l'uno e da l'altro, avrò cagione di rallegrarmi che

<sup>\*</sup> Vedasi la lettera 809.

Pin dal lunedì di pasqua aspeltava qualche liberatità da Giovan Domenico Albano e da Enea Tasso. Inclinerei a credere che il signor \*\*\* fosse appunto il cavalier Euea, soppresso dagli editori chi sa mai perchè? Forse è Cristoloro, da cui confessa di aver avuto sette soudi, come dieci dall'Albano, nella lettera del 17 di luglio al Cataneo.

ove è tanta congiunzione di sangue, sia ancora concordia ne l'aiutarmi, Signor Giovan Battista, Iddio a ducet mihi petitiones cordis mei. » Niuna grazia mi concederebbe prima, che l'amicizia di cotesti signori, de la quale io avrei fatta in ogni mio stato grande stima; ma in questo, conviene ch'io la preponga a tutte l'altre, o almeno l'agguagli. S'aggiunge poi il rispetto de l'illustrissimo signor cardinal Albano, l'amorevolezza del signor abbate, l'intrinsichezza la quale ho co'l signor \*\*\* : laonde niuna miglior nueva potrei avere, che l'esser favorito da cotesti signori, e vederne questi segni. Il serenissimo signor principe m' ha quasi liberato in quel c'appartiene a Sua Altezza, perch'io posso andar per tutto Mantova con un servitore ch'egli m'ha dato: ma non è la prima libertà, perch'io non posso partirmi, e mutar paese; la qual deliberazione è quasi necessaria, perchè sotto questo cielo non posso risanare. Sono ancor frenetico, com' io era in Ferrara; ed he tutti gli altri mali, o sia difetto de l'aria, o de' vini, o d'altro. Vorrei risanare a fatto: e non essendo in poter del serenissimo signor principe rendermi la prima sanità, devrebbe almen liberarmi; accioch' io tentassi quel che può fare maestro Alessandro da Cività, il quale altrove volte mi cominciò a medicare in corte de l'illustrissimo signor cardinale Albano. Non conobbi mai il più discreto medico, nè'l più amorevole. Voleva far tutto quello ch' io voleva, e medicarmi co'medicamenti piacevolissimi. Io ho bisogno di si fatte medicine, e non d'altre : e serbo ancora in memoria quegli sciroppi dolci ed acetosi, c'avrebbono risuscitato un morto, e quelle pilole con l' oro; quantunque, com'egli diceva, fossero gravette a lo stomaco, anzi che no. Comunque sia, la raccomandazione del signor Cristoforo devrebbe esser così efficace, che'l signor principe serenissimo deliberasse di farmi l'una o l'altra grazia, o ambedue. Rispondo al signor Gherardo Borgogni; e rimando i sonetti al signor Orazio Lupi; ma non so chi sia quel gentiluomo spagnuolo, del quale mi scrivete. Bisogna che me'l riduciate a memoria. Mandate, vi prego, i dialoghi, perch'io ve li rimanderò subito. E vivete lieto. Di Mantova

814

### 843 A Gherardo Borgogni, Milano.

Dono le lodi, che altro poteva aspettar da Vostra Signoria ch'i doni? benchè le lodi ancora in un certo modo eran doni de la sua cortesia : perch' io in modo alcuno non avrei potuto nè comprarli ne meritarli. Ma comunque sia, con l'une e con gli. altri sono onorato da Vostra Signoria. Confesso il vero: ho lette molte istorie del passaggio d'oltramare; ma non avea letto Benedetto Accolti; e non l'ho letto ancora, da poi che me l'ha mandato a donare. Non so se scriva d'altre imprese. Io andava cercando un libro che ne tratta, e non sapeva il titolo: ma, se ben mi ricordo di quel che già mi disse il signor Benedetto Manzuolo, 'fu scritto in lingua francese. Grande obligo averei a Vostra Signoria, che cercasse questo ancora per Milano; e ritrovatolo me lo mandasse. Così ha voluto: s' è mostrato tanto cortese, ch'io ho avato ardir d'affrontarlo oltre il suo proponimento; « sed epistola non erubescit. » E le bacio le mani. Di Mantova.

### Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Vostra Signoria dea aver già avulo il primo foglio con le stanze che le mandai; laonde la stannya devrebbe essere al fine. Io di muovo la sollecito: ese potessi più affrettaria, l'affrettarci. I colori del serenissimo signor duca di Mantova sono il neroe l'igiallo. Dal signor don Cesare aspetto lettere per mezzo di Vostra Signoria, che forse mi saran più care che per altra strata. Da Vittorio non potendosì aver la tazza d'argento, vorrei almeno alcuni libri chi egli mi promise già molto tempo fa; fra quali è il commento d'Alessandro Afrodisco sovra la Matañsica.

M' è data speranza che io verrò a Fiorenza co I screnissimo signor preneipe di Mantova: nel passare bacierò le mani al signor Traiano Gallo; e farò a bocca quell'officioper il signor Segni, che Vostra Signoria mi ricerca. Fra tanto solleciti gli

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Con esso tornò il Nostro di Francia nel 1571. (vol. 1, 24.)

stampatori, percôlè la tardanza non mi facendo altro pregiudicio, mi farebbe almen danno d' un abito, del quale (son pur forzato a dirlo, se ben con mio rossore) ho gran bisogno. Eda Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova, il 43 di maggio del 1587.

# 815 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

È necessario ch' io faccia a modo di Vostra Signoria, nè mi spiace il suo consiglio, ma la tardanza la quale s'interpone. Mi doglio che fra l'altre mie scritture sia rimaso un epigramma del Castelvetro, il quale si potrebbe porre in fronte de l'opera; ma non perdiam tempo a cercarlo, benchè si potrebbe ritrovare in Modena. Vostra Signoria ne faccia uno, perchè gli fa così belli e così leggiadri. L'asino di Vittorio ' non si move per isprone. Io vorrei la tazza in tutti modi: consigliatemi, signor mio, quel ch'io debba fare; e procuratemi risposta dal signor don Cesare. Nel titolo del serenissimo signor duca, come dicono questi gentiluomini, si può lasciare il nome proprio; ma io non estimo male il nominarlo. De'colori le scrissi: ne la ligatura faccia quel che le parra più opportuno; ma basta che sia legato come quel ch'io diedi a la signora prencipessa, con le cordelle di seta. Subito che saranno stampati i libri, la prego che ne mandi uno al signor Marco Pii da mia parte. Solleciti gli stampatori quanto si può, e venga quando le pare, chè non giungerà mai inaspettata. E viva lieta. Di Mantova, il 13 di maggio del 1587.

# 816 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Rispondo con la medicina in corpo; però sarò breve. Mandai a Vostra Signoria alcune stanze trovate in un libro di mio padre, mandatomi da Bergomo; le quali deono essere aggiunte nel principio: e credo che a quest'ora le avrà avute, perch'io diedi il piego al signor Periteo Malvezzi. Le ho poi mandato

Il Baldini libraio, che gli dovea mandar la tazza donatagli dalla granduchessa.

il primo foglio per via del signor commendator San Giorgio; laonde omai non devrebbe interporsi alcun'altra cagione d'indiagio. Pud venir quando le pare: ed io l'avrei così solleciata al venire, come al mandare il libro, s'io avessi tanta commodità di trovarle trattenimento, quanto Vostra Signoria n'ha di spedire il mio negozio. La ringrazio di quel che mi scrive de la sua volontà: ed a l'incontro conoscerà in me certissimamente intenzione assoluta di fare niacere e servizio.

Ho letto volentieri il suo sonetto; e volentieri l'avrei ancor corretto, se n'avesse avuto bisogno. Il quaternario, ch'ella dice di dublitare di non avres spiegato assai chiaramente, a me pare chiarissimo; s'ella intende quello che pare a me di cavarne: che di quel bene ch'era raccolto nel signor ambasciatore e ne la signora ambasciatire, il qual fu poi diviso per la morte, una parte n'è posseduta da lei, la quale è simile a gli angeli d'anima e di volto; intendendosi di quelli che si possono possedere in questa vita; l'altra da lui, c'avendo lasciato il mondo, è tutto rivalto a Dio, il quale è obietto de la nestra mente. E questo season il pare assai chiarro, e spiegato da Vostra Signoria con molto artificio; ed ha più tosto bisogno di lode, che di dichiarrazione. Aspetto il libro, e lei più volentieri: e le bacio le mani. Di Mantova, il 14 di maggio del 1587: e le bacio le mani. Di Mantova, il 14 di maggio del 1587:

## 817 A Gherardo Borgogni. - Milano.

In ringrazio Vestra Signoria de l'istorie di Giuseppe Ebree tradotto in spagnuolo; 'non perch' io l'avessi dimandato, ma perchè la bellezza de la lingua ne la quale è tradotto, non consentirà che mi sia grave la fatica di leggerlo di nuovo. Del libro francese aveva certo avuto molti anni gran desiderio; nè so i'o debble dodr quella nazione, o lamentarmi che voglia ch' io le sia obligato avanti tempo. Mando a Vostra Signoria il soneto che mi chiese sovra il ritratto del padre Panigarola; e manderò ancera qualche composizione in morte del signor Goselino. Fra tanto la prego che mi tenga in grazia sua, e di quel

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedasi l'altra al medesimo Borgogni, sotto il n. 813.

gentilissimo padre, a cui vorrei esser tanto obligato, quan era affezionato. Di Mantova.

### 818 A Giovan Buttista Licino. - Bergamo.

Ho avto 'il dialogo de la Dignità; ma non quel de la Nobiltà, che devrebbe essere insieme stampato; e mi sarebbe stato più caro, o non meno; perchè ne l'uno e ne l'altro deveva aggiungere alcune cose; gli altri dialoghi ancora, e l'altre composizioni avean bisogno de l'ultima mano; però tutti devevate anadarli, o almeno procurare che'l signor Cristoforo scrivesse al serenissimo signor principe, chiedendogli grazia ch'i opcessi venire a Bergomo; d'ova avrei finite 'di riveder l'opere mie, e poi l'avreste potute dare a la stampa. Ora mostrate soverchia fretta: nondimeno io ve ne's manderò alcune, le quali ho reviste con mia grandissima sodifazione.

Non ho potuto anche ricuperare la tragedia; ma credo che mi sarà data questa settimana, e la manderò senza fallo. De la mia libertà non posso scrivervi altro di quel che sapete. loposso andar per tutta Mantova, ma non posso venire a Bergomo; chè sarei venuto a goder la conversazione de gli amici o de' parenti per motti giorni. Ma questa licenza, benchè possa esser dimandata da me senza timore, tanta è l'umanità del sercnissimo signor principe, da gli altri 'à sarebhe dimandata com lobo piacere; perchè parrebbe ch' io venissi per compiacimento de gli amici, non per alcuna rincrescevol noia ch' io abbia in questa città, la qual è in vero bellissima e gentilissima. Io mandai 'a quel sonetto che mi dimandaste: manderò quest' altro in questo altro soggetto. Non so 's 'io debbo lodarlo di nuovo, o lamentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo io amentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo io amentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo io amentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo io amentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo io amentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo io amentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo io amentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo io amentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo io amentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo io amentarmi ch' egli m' abbia voluo ritarere, non essendo della contra della contr

La stampa Cochi aggiunge oggi. n finito, la stessa.

finite, in steam.

<sup>3</sup> to ne, la stessa.

<sup>4</sup> che da gli allri, legge il Cochi; e può cavarsene un senso.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La Cochi aggiunge al Borgogni. Vedi la lettera che precede a questa.

<sup>6</sup> ma non so, legge il Cochi-

cora risanato. Farò ancora un altro sonetto in morte de la figliuola del signor Giovan Paulo Callepio, se questo non li piace; ma io non estimo di poterlo far megliore di leggieri: fra tanto sapplate che la construzione è questa: « Ora le virtà sarebbono fra noi ombre oscure, e mute larve; » chè son due no minativi co'l verbo « sono " » cho li richiede: « ma chiara luce le " informa il core de tuoi " celesti; » cioè, informa il core de tuoi " celesti; » cioè, informa il core a la figliuola de lumi celesti. A me non par che ci sia alcuna durezza: oscurità potrebbe essere; ma non di quella sorte che nasce per mala espressione, la qual merita biasimo. Ho voluto dire, che le virtù morali, se non fossero illustrate dal lume sopranaturale, sarebbono come ombre o come larve. Basti per esposizione. Le scatole " non eran necessarie, ed to ne ringrazio il signor conte, e Vostra Signoria similmente. E vi bacio le mani, aspettando risposta. Di Mantova:

Poscritta. Mandai la risposta al signor conte Giovan Domenico, e diedi la ricevuta a maestro Bartolomeo: e le farò l'altra in quel modo che parrà a Vostra Signoria. Bacio le mani a tutti cotesti signori; e faccia sollecitare il negozio.

# 849 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Ebbi da maestro Bartolomeo corriero il dialogo de la Nobiltà e quello del Piacere; ed avrei rimandato l'uno e l'altro s'io no fossi stato assai male. Sono stato, e sono ancora; e benchè io vada fuori, posso a gran pena sedere per le merovelle : però non ve' l'imando; l'avrete senza fallo questa settimana seguente: fra tanto non vegliate, vi prego, darmi occasione di maggior dolore. Ringrazio monsignor Cristoforo Tassode l'officio; ma avrei desiderato che persona d'autorità parlasse co'l' serenissimo signor prencipe in mio favore, poichè egli non

<sup>1</sup> le ha il Cochi.

gl', legge il Cochi.
 Così le stampe : forse, rai invece di tuoi.

poteva scrivere. Verrò volentieria Bergomo questa fierà d'agosto, s'io sarò in questi paesi, o s'io potrò tanto conservarmi; ma la venuta del signor Cristoforo, ora, sarebbe opportuna. E a l'uno e a l'altro bacio le mani. Di Mantova, il 18 di maggio 1587.

# 820 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Mi purgo ancora, ed aspetto la coppa e 'l Floridante stampato: l'una, come segno de la vostra cortesia; l'altro, come cosa debita. Non vogliate, vi prego, chi ol'aspetti più lungamente; perchè altrimente raccomanderò non solo il signor Segni, ma me stesso aucora, che n'ho maggior bisogno, al signor Traiano Gallo; al quale avrei già scritto, s'iopotessi farlo
agevolmente. Ed a Vostra Signoria bacio le mani, pregandola
che dià ricapito a l'inchiusa con la sua solita diligenza. Di Mantova, il 20 di maggio del 1587.

# 821 A Scipione Gonzaga. -- Roma.

Mentre aspettava lettere di Vostra Signoria illustrissima, son comparse quelle di mio nipote, ne le quali egli mi avvisa che tosto s'imbarcherà per Candia. Non mi spiace che voglia divenir soldato; ma più mi piacerebbe c'avesse fatta altra deliherazione, perchè ancora è troppo giovanetto, o fanciullo più tosto. Io mi purgo, e vorrei risanare; e mi raccomando a Vostra Signoria illustrissima, a la quale dal signor Antonio Costantini sarà mandato il Floridante di mio padre, in mio nome. Avrà già avuto, oltre la canzona, il Messaggiero. E le bacio le main. Di Mantova, il 20 di maggio del 1587.

# 822 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Io torno a maravigliarmi, e grandemente maravigliarmi, di non veder nè Vostra Signoria, nè sue lettere, nè tampòco il libro stampato promessomi: e torno di nuovo a dubiare, e di s. bi s.t. — III. nuovo a pregare che 'l mandi senza indugio', perchè non può più giungere, che non giunga tardi. Io mi purgo, e dopo la purga penserò a qualche uuova composizione: e la fatica sarà eguale al giovamento che n'avrò sentito; il quale vorrei che fusses grande, per potermi affaitar mollo, non solo per mio proprio gusto, ma per quello de' padroni e de gli amici miei. Fra tanto le bacio le mani, e la sollectio quanto posso. Viva lieta. Di Mantova, il 25 di maggio del 1587

# 823 A Giulio Segni. - Bologna.

Se le mie raccomandazioni potessero tanto giovarvi, quanto a me le vostre, non avrei tardato a farle sino a quest'ora; ma io non ho alcuna servità, o alcun merito, o alcuna autorità.con simile personaggio: però mi vergogno di scriverli in altrui resociamentazione, parendomi che questa sia una sorte di presociame e di soverchio ardire. Pur non ricuso di farlo, se Vostra Signoria me l'comanda. Fra tanto mi purgo; e vi prego che facciate ufficio, acciochè il signor Antonio Costantino mi mandi il Floridante, il quale io aspetto invano già molti mesi, non che giorni; e pur ormai dovrebbe esser mandato. N' avrò a Vostra Signoria molt' obligo, ed a lui quanto vuole, al quale Vostra Signoria si contenti di dar l'inchiusa. ' Di Mantova, il giorno del corpo di Cristo ' del 1587.

# 824 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Rimando a Vostra Signoria il dialogo de la Nobiltà, e mi rincresce di non averlo potuto ricopiare, perchè n'ha gran bisogno, e non l'han minore le due lettere dedicatorie. <sup>5</sup> Vostra Signoria usi ogni diligenza, e la faccia usare, acciochè si an tesso: e non la stimo cosa impossibile, nerebè messer Luca Sca-

La precedente.

<sup>2 11 28</sup> di maggio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A Scipione Gonzaga. Si trovano nel volume secondo di queste Lettere.

labrino l'avrà ricopiato senza alcuno errore. Io credevache voi aveste la copia , perch'egli ve l'avrebbe data di leggieri. Avrè grande obligo a monsignor Cristoforo edal signer Ercole Tasso, c'usino la maggior diligenza che si può, acciochè si stampi corretto; e può cominciar quando vuole, perchè questa è una pratica la qual vorrei che si finisse in qualche modo: e da questo principio vorrei che si cominciasse a muover questa quasi machina de la mia tragedia. Forse discenderà qualch' iddio ! per trarmi di pericolo e d'affanno. In altra occasione terro memoria de la nostra città , come avrei fatto di questa ; ma non ci era luogo in questo dialogo. Però le dedicazioni a l'illustrissimo signor patriarca di Gerusalemme sono necessarie. Io comincierò a corregger gli altri dialoghi. Vi avrei anche mandata la trazedia, se io l'avessi finita di rivedere, e se il serenissimo signor principe se ne fosse contentato; ma non so che l'importi. Verrò a Bergomo volentieri quando vorrete, con buona grazia di Sua Altezza. S'iomi fossi dimenticato de' signori Tassoni fra i feudatari di Ferrara, giungeteli appresso i Calcagnini : \* mandatemi gli altri dialoghi , accioch' io possa rivederli: e i discorsi del Poema eroico. Baclate le mani in mio nome al signor conte Giovan Domenico Albano, al quale scrivero quest'altra settimana. Vivete lieto. Di Mantova, il primo di gingno del 1587.

# 825 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

L'una de le cagioni per le quali m' è incresciute di non poter venire a Bergomo, è stata il non potermi trovar presente a la revisione de' miei dialoghi. Forse avrei cambiata la persona del Bucci <sup>3</sup> in quella del Forestiero Napoletano <sup>6</sup> e potrebbe il signor Ercole farmi questo piacere facilmente, cassando

Il Deus ex machina de' tragici antichi.

<sup>2</sup> Il Licino non volle obbedire, o non potè, per esser già tirati i fogli di stampa.

<sup>2</sup> Nol cambiò. Il dialogo è quello intitolato Il Forno secondo o vero de la Nobillà.

Sotto questa persona l'autore nascondeva nei dialoghi sempre se stesso, come Socrate s'asconde nell'Ospite Ateniese presso Platone. solamente il segno del nome, e riponendovi in quella vece un Fed un N. ma lasciando però il nome del Forno. Non volendo far questo, almeno pregatelo da mia parte che co'l parer di qualche medico vi giunga dieci righe, e non più, del'opinione d'Ippocrate o di Galeno intorno a la Nobiltà, o di qualche cosa più notabile che dican de' nobili : e le continui così bene con l'altre cose, che non si conosca l'emendatura. Astringetelo a farmi questo piacere, com' io astringerei voi, s'io potessi. Io non ho Ippocrate; e se l'avessi, non vorrei trattenere la spedizione. Galeno importa manco. Nel dialogo de la Dignità, appresso la definizione data da nie, potrà aggiungere il signor Ercole queste parole: « Laonde convenevolmente fu detto da 1 Dante che « la Dignità fosse il termine de'meriti; perchè ella è quasi mea ta, alla quale è drizzato il corso de la virtù. Nè men conve- nevolmente fu chiamato effetto; però che da i meriti soglion a nascere le dignità ». Non mancate di grazia di giungere ed emendare; e rimandatemi il dialogo d' Amore, e de la Poesia Toscana, e i discorsi del Poema eroico. E vi bacio le mani. Di Mantova, il 2 di giugno 1587.

Poscritta. Nel dialogode la Nobiltà fate rescrivere tutti quei versi che si leggono in Orazio dopo quello « Fortes crantur fortibus » nell' istesso proposito , e soggiungete queste parlore: E de la medesima opinione fu prima Omero, il quale disse che la virtù de padri era instillata ne' figliuoli. » "Ho comprato dappoi uno Ippocrate, e datoli una occhiata; credo che basterà di giunger nel dialogo de la Dignità queste poche parole in quella cartella de la soluzione de moi, che vi ho aggiunta: « Nè dall' opinione d' Aristotele è diversa quella d' Ippocrate, « il qual disse che l' uomo e la donna hanno il seme di maschio e di femmina; e che nascono le femmine, quando quello che « è più valente, è superato dal più debole, che è in maggior « quantità; ma ci nascono i maschi, o vei li più valoroso superi « l' altro, in cui è maggior debolezza ».

La stampa legge a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questa giunta non fu fatta n

è dal Lieino n

è dagli editori dipoi. E tanto dicasi dell'altre.

### 826 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Lo comincieró da la solita clausula. Sto pur aspettando lettere di Vostra Signoria co'l Floridante stampato; perchè omaj non so imaginarmi qual possa esser la cagione di tanta tardanza : ma forse Vostra Signoria ha riguardo a quel detto di Plutareo: . In parvis negotiis ius violandum est, ut in magnis servari possit. » Ma qual è picciol negozio per me, mentre lo vivo in questa fortuna? quale occasione v'è di gran negozie? Già la pregai di molte cose, ed ora ho bisogno di molte altre. le quali è impossibile ch' io possa senza il Floridante ottenere, se però la vostra liberalità non supplisce. A vrei bisogno d'un poco di raso per vestirmi; ma non ho danari a bastanza, e non so s'io m'abbia credito; ne vorrei farne esperienza che mi dispiacesse. Messer Girolamo Costa, per non farmi questa picciola sicurtà, se n'è ito in villa. Io non so a chi chiederla; ma prego Vostra Signoria che procuri in tutti i modi d'esser sodisfatte dal Vassalino di quel debito che avea meco; si come appare ne lo scritto ch'io le mandai; e, s'è possibile, mi facci aver risposta dal signor don Cesare.

De l'asino di Vittorio non so che più dirmi. Ioavea pensato di condurre in tutto al fiue l'impresa di questa coppa, o tazza ch'ella sia; e non posso scacciar questa fantasia dal capvostra Signoria baci le mani in mio nome al signor cavalier de'Rossi, ed avventuri un di quei libri co'l signor Ippolito Bentivoglio: ne l'altre cose me le raccomando quanto posso. Di Mantova, il 3 di giugno del 1587.

### 827 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Rimandai a Vostra Signoria, la settimana passata, i diediaoghi de la Nobiltà e de la Dignità, acciochè li facesse ristampare con le lettere dedicatorie al signor patriarca di Gerusalemme: e sarebbe tempo che dopo tante male sodisfazioni avessi questa buona. Avrei grande obligo al signor Ercole 7asso, se per amor mio si prendesse cura di far che la stampa non fosse scorretta come l'altre; e molte altre cagioni sono, per le quali estimo necessario che si ristampino questi dialoghi, massimamente essendosi tanto ritardata la mia venuta costà. Fra gli errori de la stampa si ponga questo, « come dice Sinesio; » e fra le emendazioni, « come dice Alcinoo. » Avrei aggiunte. volentieri quattro o sei altre righe nel primo dialogo, ma non mi ricordando de le parole antecedenti e seguenti, non sarà a-. gevel cosa che ciò si possa fare senza l'accurata diligenza del signor Ercole e di monsignor Cristoforo, i quali potranno mutar alcune parole. Vorrei in ciò esser compiacinto: e le righe son queste: il luogo è dove si parla del nome e de la dofinizione, colà avanti il mezzo: « Agost. Ma benchè le definizioni · sian date dappoi che sono posti i nomi, non è ragionevole il e pensare che le forme siano nate da' nomi, ma più tosto i no-« mi son presi per le forme, come dice Ippocrate, avvenga che · i nomi siano posti per legge di natura; ma l'idee son quasi « germi . e . come altri disse : sono avanti a tutte le cose. » !

Queste-sono le righe, con la giunta de le quali vorrei esser compisciuto nel primo; ma vorrei anche esser sodisfatto in altra guisa. Sono senza denari per una occasione avveniutami; ed al-dolor che io ho che le mie composizioni siano stampate cost male, s'a ggiunge questo di non averne avuto niente. Ora che'l Vassalino; come m'è scritto, per opera vostra ha fatto stampare le mie lettere e i discorsi del Poena eroico, si dovrebbe contentare di farmi rimborsar l'avanzo di que'venti seudi, de quali mi era debitore per cagion di quello scritto; altrimenti io non so di che rimanere obligato al signor Cristoforo e al si-gnor conte Giovan Domenico Albano. Oltreche voi gli avete promessi, e gli aspettavo questa pasqua; ma venner d'altra parte, e sono stati spesi in modo ch'io non pensava. Vorrei avergrande obligo a ootesta città; e mi doglio che non faccia quella

<sup>\*</sup> I dialoghi erano belli e stampati, scorretti al solito. Vedi il Sommario, al marzo. E Torquato medesimo scriveva il 16 di giugno al Gonzaga, che i dialoghi stampati non eran quelli a'quali egli avea posta l'ultima mano.

deliberazione che dovrebbe per un suo gentiluomo, che sia stato lungamente oppresso a torto. Il serenissimo signor principe mi ha promesso di far ristampar tutte l'opere mie in Mantova; ma a le cose fatte non ci è altro rimedio che questo, ch'io vi dico. E vi bacio le mani, pregandovi che non manchiate di far quello di che io vi prego, perchè è tempoonia ch'ioricera qualche favore e qualche piacere. Di Mantova, il è di giugno 1587.

Poscritta. Mandate di grazia quegli altri dialoghi, acciò ch'io possa correggerli; e pregate il signor Ercolo, che se ne' miei dialoghi avessiusate spesso «dapoichè», il muti il più de le volte in « poichè»; e ne la mia rispesta a la sua invettiva contro le donne, ove era scritto « pomo granato», conci « melo granato.»

### 828 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Comúncio a vedere il frutto de l'officio che Vostra Signoria ha fatto per me con la granduchessa; ma non tale, quale io sperava da uma così gran signora, per mezzo di si grande amico: risponderò poi più lungamente sovra questo particolare. Sono stato aspettando lungamente l'Alessandro Afrodisso, ma non fu mai mandato dal Baldini; "il quale s'avesse così fatti come parole, non lo desidererei a quest' ora: ma sì come da lui dispero d'averlo, così lo spero da la vostra cortesia; da la quale non mi sono state mai negate cose molto maggiori. E vi bacio le mani. Di Mantova, il 7 di giugno del 1887.

#### 829 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Rispondo brevemente a Vostra Signoria ed al signor cavalier de' Rossi, al quale mando un sonetto, stimando che la sua

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> É la 414 lettera, tomo II, pag. 329. Non feci il conciero, perchè non mi parve più convenirsi alla lezione, che fu certamente ritoccata anche in altre parti dall'autore prima della stampa.

<sup>2</sup> Libraio ferrarese.

### 830 A Scipione Gonzaga. - Roma.

L'ultima lettera di Vestra Signoria illustrissima mi sarebbe stata più cara, s'io non avessi inteso la burla ch'è piaciuta di farmia fra lacopo Moro; il quale o non doveva farsi pagare i cinquanta scudi, o doveva darli a Vostra Signoria. Io ne possa aver maggior bisogno ch'egli non penas : e se fussiio stati in mano di Vostra Signoria sin'ora, avvei potuto servirmene; però la prego che faccia ufficio co'i reverendissimo general suo fratello, 'che la burla non passi più oltre. Mi rallegro c'abbia avuto il Messaggiero. Aspetto la venuta di messer Giorgio, e d'intendere che le sia stata mandata una canzona nel nascimento del figliuol nato al serenissimo signor principe. \* Ora ne mando \*a Vostra Signoria un'altra nel battesimo: \* ed avrò grand' obligo di quel che farà con Sua Altezza per mio giora-

Si Irova fra le Rime del signor Torquato Tasso, nuovamente poste in luce, con privilegio. Venezia, ad istanza del Berichia 1589.

Francesco Gonzaga, ministro generale de'Francescani-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nacque il 7 maggio 1586. Vedi la lettera di n. 519.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le stampe, rimando; ma credo di dover correggere.
4 Comincia:

Quai figure , quali ombre antiche , o. segui-

mento e per consolazione, perchè ho gran bisogno di favore. Ne la sestina era corso quell'errore che Vostra Signoria dieni l'ho racconcio, come ho pouto; perchè volendo regli ultimi tre versi replicar le sei paròle usate nele rime dela sestina, non è possibile ch' io replichi il verso intercalare. Seelga quel che più le pare; chè a me non dispiacerà che quesu sestina si stampi con l'altre canzoni: e la ringrazio infinitammie di questo officio; e vorrei che fusse la medesima diligena in tutte le mie rime: perch'io, tra la debolezza de la memora, e la perturbazione de'fantasmi e de l' imaginazione, posso aver commessi molti errori; i quali per la maggior parte son più tosto colpa de la mia fortuna, che de la mia ignoranza

Il serenissimo signor principe mi ha promessodi menarmi a Fiorenza; ma senza il favor di Vostra Signorialilustrissima non so quel che sia per succedere: peròaspetto meser Giorgio.

A'dubhi de la tragedia 'avrò considerazione. Je l'opere che sistampano Bergomo, alcunen on posso impedire altre sistampano sistampano Bergomo, alcunen on posso impedire altre sistampano Bergomo, alcunen on posso impedire altre sistampano di mio volere, cioè i dialoghi dedicati a Vatra Signoria illustrissima: anzi io sollecito lo stampatore, perchè quanto fuori i discorsi del Poema eroico tanto imperfeti, senza dedicazione, e senza altro dimestramento de la mi antica servità con Vostra Signoria illustrissima. Penso d'acrescerli mello. Fratato Vostra Signoria si degni di pregare n mio nome il signor Maurizio, che rimedia quel che può; prch'io servierò quest'altra settimana al'illustrissimo signor cardinal Albano E be bacio le mani. Di Mantova, il 9 di giugno lel 1587.

Post scripta. Credo che a quest' ora il signor Costantino le avrà mandato il Floridante, stampato per mit commissione; ove ella vedà in alcuni luoghi menzione di lei ede l'illustrissinia sua Casa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Gonzaga non n'era restato satisfatto, come si vedrà meglio in appresso.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> La delicazione c'e, e al Gonzaga; ma in nome del Licino, che forse ve l'aggiunse dopo i lamenti del Tasso.

#### 831 Al zavalier Giovan Galeazzo Rossi, - Ferrara.

L'anno passato io non intesi l'ultime lettere di Vostra Signoria, perh'io non aveva avute le prime. Ora da gli effetti ho compreso parte de l'intenzione, la quale m'è stata meglio dichiarata da mest'altre cortesissime lettere. Laonde ora ne ringrazio Vosta Signoria in parte, ed aspetto di ringraziarla più compiutamente, e d'averle tant'obligo, quanto vorrà ella medesima; la qui conoscendo le deboli forze del mio ingegno, non le vorrà gravir di soverchio; almeno sin ch'io non abbia qualche riposo dinente. Le mando fra tanto un sonetto; e mi rincresce che Vitorio Baldini non mi facesse parte de la sua deliberazione, cm' egli m' aveva promesso, acciochè io avessi potuto lodar Votra Signoria con più lunga poesia: ma essendo così le lunghe come le brevi, minori del suo merito; solamente la sua corteja è quella che può agguagliar queste disagguaglianze. Il signor patriarca di Gerusalemme e'l signor Papio sono miei signei, com'è Vostra Signoria. E le bacio le mani. Di Mantova, 19 di giugno del 1587.

# 832 A Govan Battista Licino. — Bergamo.

Io aspettavadanari, e voi non mandate nè danari nè parole senza le quali non so com'i o possa venire a Bergomo; e non essendo qui li srenissimo signor principe, peraventura non mi sarebbe concedato di venire: ma parlerò con questi signori, e vodrò quel chemi sarà conceduto di fare. L'andata di Genova io la desidero multo; ma gli impedimenti son molti. Di camicie io non aveva pit bisogno, perchè me ne sono state donate sei; ma di moceichini e di drappi io ne patisco grandissimodisagio: ese debbo stari in questo bisogno sino a la mia venuta a Bergomo, Iddio sa quando io ne sarò provvisto. Le vostre promesse vanno tutte in fumo, e quella de la carrozza come l'altre. A vvisatemi quel che fate de dialoghi; e state con Dio. Rispondorò a gli altri cen maggiore agio. Di Mantova, il 12 di giugno 1587

## 833 A Luca Scalabrino. - Ferrara.

Vi prego che mi diate avviso, s'avele ricevuto l'ultima lettera ch'i o vi scrissi, ne la quale io vi pregava che mi mandaste quelle lettere che dite essere stampate. Ma se sono in un volume medesimo co' discorsi del Poema eroico, l'ho vodute; enon è necessario che prendiate questa fatica. Di grazia, non vogliate usar meco alcuno artificio cortigiano, od altre; perché sapete quato semplicemente abhia proceduto con esso voi; ma scrivendo al signor patriarca di Gerusalemme, raccomandatemi a Sua Signoria; ed avvisatemi la vostra partita per Roma. Dio vi guardi. Di Mantova, il 15 di giugno 1587.

# 834 A Scipione Gonzaga, — Roma.

Scrissia Vostra Signoria illustrissima da San Martino, '
Dapoi essendo ritornato a Mantova, sono stato alcune volte a
vedere il screnissimo signor principe; ma non sono tanto sicuro quanto vorrei, che Vostra Signoria illustrissima non debba
avere occasione di far buono ufficio co'l serenissimo signor duca di Ferrara, la qual non vorrei c'avesse per mia prigionia: '
per altro sia quel che piace a Dio. Attendo a riveder l'opermie: e la prego che mi avisi de l'intenzione di fra Iacopo, '
pereth'io non vorrei esser burlato da lui. Vostra Signoria illustrissima avrà visti i dialoghi che le son dedicati; ma non son
quelli a' quali posi l'ultima mano. E con questo fine le foriverenza, Di Mantova, il 4 del giugno del 1887.

## 835 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

lo non so più quel che pensare, se non che aspettiate che

M'imagino che sia quella del 9 forse scritta in San Martino, e data di Mantova.

<sup>2</sup> Tutte le stampe leggono così.

<sup>3</sup> Il Moro, ricordato nella lettera del 9, n. 830.

per qualche mia nuova sciagura io sia imprigionato; acciò che possiate meglio mostrarmi in sì fatta occasione quanto mi siate amico. Di grazia, contentatevi di mostrarlomi in minore occasione: e mandate il libro, se non volete portarlo; senza il quale io non ardisco di parlava di serenissimo signor duca di Mantova, e di chiederli alcune grazie. Non so s'io debba sperame qualche dono, perchè oggidi pare che'l manco pensiero c'abbiano i prencipi, sia quello di premiar le fatiche de' virtuosi; ma s'io l'avessi, Vostra Signoria n'avrebbe la sua parte: fra tanto era ragionevole che mi aiutaste. Aspettava risposta dal signor cavalier de' Rossi; nè dal signor don Cesare mi pareva che mi dovesse esser negata. Bacio a Vostra Signoria le mani; la sollecito infinitamente, e caldamente le raccomando l'inchinaa al signor patriarca, 'a cui scrivo d'alcune mie cose di molto rilievo. Di Mantova, il 16 di giugno del 1887.

### 836 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Io aspettava cento consolazioni in un tempo: il Floridante stampato, il drappo, lettere del signor cavalier de' Rossi, saluti de la signora ambasciatrice, favori del signor Ippolito Bentivoglio, cortesie del signor don Cesare, grazie de la grandienessa, e con tante venture e benedizioni, il vostro amore dolcissimo signor Costantino mio. Ma insomma non posso mutar fortuna, nè spetrare il cuor de gli uomini, ch' è sì indurato ne l'ostinazione contra di me; se la serenissima e clementissima granduchessa non m'impetra questa grazia. In conchiusione, aspetto o voi e l' Floridante senza voi, o voi senza il Floridante: però non vi prego che scriviate al magnifico Costa conforme a quello che già mi prometteste; ma non veinendo; siate contento di farlo, certo che meco la cortesia non sarà gittata, come le margarite a' porci. Ed a Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova, 122 di giugno del 1587.

La precedente.

#### 837 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Questa mattina ho avuta una lettera vostra da me desideratissima, in risposta de la quale io vi dico, che non avrei date a' librari l' opere c'avete fatte stampare, per cento scudi; perchè ducento già me n'aveva promesso Vittorio Baldini de le rime solamente: non perchè de le prase non potesse fare il medesimo guadagno, ma perchè in tutti i modi hanno cercato d'opprimere il mio nome, e di prendersi in giuoco la mia infelicità. E s'egli non ha voluto osservar la parola, è nondimeno obligato a darmi almeno tredici scudi, e non so che libri; e de l'altre cose egli si scusa, incolpando il Vassalino, il quale ha avuto tutto l'utile. Laonde non doveva il Vassalino cercar nuova utilità da l'opere mie, contra la mia voglia, con tanto disprezzo e con tanta ingiustizia di chi'l consente e di chi no'l castiga. A l'ingordigia de'librari e de gli altri che stampano contro la volontà de gli autori, era preposta la pena de la signoria di Venezia; ed ora, co'l favor de i signori Grilli, non dovrebbe esser mancato a me da quella republica. Almeno dee pagare il Vassalino quella somma de la qual s'obligó per suo scritto ; e pagarla a me, non a gli altri, o farla pagare senza indugio.

In quanto al ristampare, io son contento di quel che vi piace; pur che facciate ristampare le prose separate da le rime, in
quarto, come saranno corrette da me. A me non importa più
in Mantova che in Bergomo, se non per rispetto del serenissimo signor prencipe; il quale avrebbe desiderato che si stampassero in Mantova: ma non so ancora quel che s'importi a Sua
Altezza. Ma di grandissima importanza mi pare che si veggano questi tre dialoghi come i ove gli ho mandati, accioche Sua
Santità beatissima si risolva ch'io son cattolicissimo e devotissimo figliuolo di Santa Chiesa. Il che non mi pareva che si conoscesse così ben bene ne gli altri: ed io non voglio che sua
Beatitudine santissima possa mai dubitare s'io son cattolico, o
no, o quanto io sia cupido e desideroso de la sua grazia; per la
quale, s'io avessi almeno una scimilarra, non dubiterei di far

prova de la mia fortuna contro i turchi e contra i mori e contra tutti gli altri infedeli e nemici de la Santa Chiesa cattolica romana.

Vi ringrazio che nel dialogo de la Dignità abbiate fatto accomodare ' que' luoghi d' Ippocrate, e quegli altri che appartengono a la definizione; e pregate il signor Ercole che avvertisca che s'io avessi mai detto «avanti il giorno», o «avanti agosto», conci « innanzi », se non avesse in contrario l'esempio del Boccaccio ; e così sempre c' « avanti » sarà col quarto , metta «innanzi »; e fra gli errori de la stampa abbia, di grazia, avvertenza a quel ch' io scrissi. \* Nel dialogo de la Nobiltà io feci una giunta per mostrar gratitudine ne' signori Pii, e speranza ne' signori Bentivogli: ma ora mi son pentito; però vi prego che in quel luogo non mutiate il testo stampato. Con altra occasione mostrerò al signor Marco Pio quanto io gli sia obligato per dieci scudi donatimi, de'quali non ho più alcuno. Ma co'l signor Cornelio Bentivoglio, e co'figliuoli, mi par di gittare le parole : il che non vorrei fare: anzi desidero che i miei amici si risolvano; chè non expedit in modo alcuno ch'io lodi chi non mi giova potendo, o almeno chi non mi dona; perchè son poco. sano, e molto povero, e non so quanto quest'aria di Mantova sia per giovare a la mia infermità.

De le calze promessemi da la signora Tarquinia avrei gran bisogno, perchè non posso mutarmi; ed un paio di ormisinodonatemi dal serenissimo signor principe co l' giuppone, benchè siano nuove e tutte odorate, io credo che si straccieranon in quindici giorni: e non avendo denari, non so come mi fare. Sono inutile servitore di Sua Altezza; e non potendo servirilo come meriterebbe, non voglio chiederle altro, oltre quello che le piace donarmi. Vorrei nondimeno che da alcuno le fosse detto, che in tutte l'opere ch'io riformo, aggiungo alcuna cosa in sua lode, o di casa sua, come potreto vedere ne gli altri. Ma chi sarà quel sofficiente scrittore a chi basti l'animo d'intenderlo e di ricopiarlo? A me par ragionevole, che usandovi diligenza,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si deve intendere sul testo stampato; come dice qui appresso.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Vedi le lettere 825 e 827.

abbia il suo premio: ed io premio più volentieri lodando che donando; perché quantunque jo non abbia le ricchezze, de l'orazione nondimeno non ne sono poverissimo, come de' danari, Non mi trovo pur un picciolo; credetelo, signor Licino, ch'io il giuro per la vostra grazia. Ne'particolari de'pannilini non so che dirvi, se non che la signora Cavalletta ' è stata troppo cortese meco, ed io troppo negligente con Sua Signoria; ma accettando, non vorro parerle ingrato. Scusatemi per l'infermità, e per tant'altre occupazioni. Ma per vita vostra, que'danari che mi prometteste questa pasqua rosata, \* dove si sondileguati? o come? In corte non può stare chi non dona almeno analche scudo.

Al signor cavaliero Enea baciate le mani, e diteli ch' io farò qualche composizione ne le nozze di sua figliuola, 5 non essendo buono a farli altro servizio; ma non vorrei che si pentisse d'alcun buon pensiero c'abbia avuto di farmi piacere. De la tragedia non rimarrete ingannato da me; ma non dovrebbe esser alcuno così poco discreto, o tanto avaro, che la stampasse con mio danno, e con mala mia sodisfazione: io ci porrò tosto le mani. Mandate l'inchiusa al padre Grillo, e ricordate a lasignora Tarquinia 4 ch' io le sono antico servitore. Ed amatemi. Di Mantova, il 22 di giugno 1587.

#### 838 A Giulio Segni. - Bologna.

Vostra Signoria mi fa vergognare in due modi : ne l'uno, invitandomi a comporre sopra così picciola cosa di così gransignore, com' è il cardinal Caetano, e facendomi insieme conoscer la mia negligenza : ne l'altro, mostrandomi l'imperfezione de le mie composizioni toscane co'l paragon de le suc latine; il qual io dovrei fuggire : e Vostra Signoria mi costringe a far

Orsina Bertolaia Cavalletti, rimatrice chiara fra le donne de'suoi tempi, ricordata altre volte in questi volumi. a La Pentecoste.

<sup>3</sup> Vedi la lettera 841.

<sup>4</sup> La Molza, credo.

quello che non avrei pensato. Ma che posso altro, se non ubedir ne le cose pieciole, poichè non posso compiacer ne le grandi? Mando dunque il madrigale per la cisterna; protestando ch'io-800 tanto obligato a lodar questo illustrissimo signore in più lunghe composizioni, quanto egli ad amarmi come solea, ed a mostrarlo come mostrava. Ed io comincierò a pagar questo debito assai tardi. Ma pur non è passato il tempo, sio ne vi rimane qualche speranza de la sua grazia. Qui s'aspetta di giorno in giorno; forse verrà con Sua Signoria illustrissima il Costantino, manderà almeno il Floridante; del quale mi pare impossibile che non sia mandato qui qualche volume. Comunque sia, prego Vostra Signoria che lo solleciti in mio nome: e gli ricordi ch'io pendo tutto da la sua cortesia e da 'vostri uffici. Vivete lieto, e baciate le mani al signor cavalier de' Rossi. Di Mantova; al 23 di giugno 1587.

## 839 A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Io credo che'l serenissimo signor principe mi darà licenza, s' io gliele chiederò. Ma avendo io stabilissimamente risoluto di voler questo settembre andare a Roma, non vorrei troppo dilungarmene: nè stimo che vogliate in modo alcuno impedire questa risoluzione, non mi parendo di poter in altra guisa quietar l'animo perturbato da tante molestie: però io aspetterò risposta di Vostra Signoria; ed insieme aviso de la deliberazione che farà per favorire questo mio proponimento, e per aiutarlo. Io in questi gran caldi mi difendo dal male e dall'umor maninconico quanto posso: nè so quanto l'acque di Bergomo, che sono crudette anzi che no, fossero gioveroli a la mia sanità. Se credete che l'acque e i vini possan giovarmi, verrò: altramente, contentatevi ch'io differisca questo officio dovuto con la patria, sino a migliore occasione. Io ho bisogno di libri e d'altre

#### \* Comincia:

#### Qui dove fan le piante

Il cardinal Caetano, nel tempo della sua legazione in Bologna, fece fare una cisterna nel giardino del palazzo.

#### LETTERE DI TORQUATO TASSO - (1587).

cose, perchè lascio tutte le mie robbe a Ferrara: però vortei che mi facesse pagar quel' debito del Vasalino in tutti i modi. Baciate la mano al signor Cristoforo, ed al signor Ercole Tasso, ed a tutti gli amici: e conservatevi sano. Di Mantova.

## 840 A Enea Tasso. - Bergamo.

Se per l'adietro l'occasioni fossino state così opportune com' il volere è stato pronto; non avrei tanto ritardato a venire
à Bergono, per riconoscere in questa età, dopo tante aversità, l'amorevolezza di Vostra Signoria e de la sua casa; la
quale io conobbi ne la mia fanciullezza, e ne conservo gratissima memoria. Ma non posso dispor di me stesso, se non quanto piace al serenissimo signor principe, il qual non negherà
grazia alcuna a Vostra Signoria, com' io non credo che l'avesse negata al signor Cristoforo. Aspetto dunque cho mi favoriscano; acciochè le parole del reverendissimo Licino sian vere,
almeno in quella parte che apparticne a la cortesia sua e di monsignor suo fratello. E bacio a Vostra Signoria le mani. Di Mantova.

## 841 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Maestro Bartolomeo m' ha portato un piego di lettere, nel quale ve ne sono molte di Genova; ma risponderò brevemente a la vostra solamente, si perchè io ho gran dolor di testa, si perchè io credo d'andare questa mattina a Marmiruolo. Aspettava i danari, perchè di niun' altra cosa ho maggior bisogno. Di tabarro di ciambellotto non è necessario ch' io sia provvisto perchè n'ho uno. Ricordo a Vostra Signoria quel che mi scrisse per altra sua, e ringrazio il signor cavalier Enea de la promessa, la quale io accetto; 3 e verrò senza fallo questa fiera

z quello legge la stampa CV.

<sup>\*</sup> Erano venti scudi. Vedi la lettera al Lieino, del 6 giugno.

La carrozza per condurlo a Bergamo. L. Di T. — III.

d'agosto a Bergomo, benchè per l'andata del serenissimo signor principe in Ispruc io pensai ' di venir prima. La tragedia è ancor in suo potere, perchè mi convenne rendergliele prima ch' jo y' abbia giunta la scena. Ma io la portero meco, o la manderò, ed avrò finito di rivedere ed accrescere i discorsi, e l'altre cose. Nel dialogo de la Dignità, ove lodando il re cattolico si parla de' Paesi Bassi, bisogna mutar quella parola, e giunger i nomi propri a le provincie di Brabante, d'Olanda, di Fiandra, di Gheldria e d'Heronia; ed aggiunger la Sardegna fra le connumerazioni de le isole, s'io peraventura me ne fossi scordato. Ringrazi in mio nome il signor Ercole de la fatica che si prende per me, e'l preghi c'aggiunga questa picciola, d'aggiunger queste poche righe. Manderò senza fallo una canzona per le nozze de la figlinola del cavaliero; " ma bisogna che m'avvisiate del suo nome e di quello de lo sposo. E baciate in mio nome le mani al signor Marcantonio Spino, ringraziandole del buon animo che mostra. Scriverò a Genova a quest' altra settimana. Vivete lieto. Di Mantova, il 29 di giugno 1587.

## Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Ho taciuto, come Vostra Signoria mi scrive, sinchè ho avuta speranza de la sua venuta: ora che ne son disperato, come de l'altre cose, io son costretto a gridar con penna e con inchiostro: «Nusquam tuta fides.» Signor mio, stracciate le mie lettere, se vi pare, perch'io non parlero in questa guisa di voi na clum altro, non avendo miai pensato di far cosa che possa, diminuirvi la riputazione o l'opinione che si ha, che mi siate così caro amico, e che tra di noi sia passata sempre tanta corispondenza d'amore e conformità di volere. Domanii parte il serenissimo signor principe per Isprac: ed io "non presen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forse è da legger pensassi. E così in vece di abbia (due versi più sotto) parrebbe da leggere avessi.

<sup>2</sup> Enea Tasso. É questa forse la Silvia ricordata nella lettera che comincia: Iddio, il quale è conoscitore ec., n. 866.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per ringraziare della cattedra che gli aveva offerta quella Repubblica. Vedi il Sommario, in lugllo.

tando il Floridante al serenissimo signor duca, resto senza alcuno appoggio; e se mi bisognasse cosa alcuna, lo non ho à chi dimandarla: non potendo dunque mandare altro, mandate il Floridante; e mandatelo senza fallo. Il magnifico Costa, senza nuova commissione, non mi sovvenirebbe d'un paio di scudi. Raccomandatemi al signor cavalier de Rossi, ed amatemi. Di Mantova, l'ultimo di giugno del 1587.

## 843 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

lo mi vo imaginando che subito che la fama, divolgatrice de le buone e de le cattive novelle, \* ci avrà apportata gli orecchi la partita del serenissimo signor principe, \* voi ne verteq ni con la carrozza del signor caviliero Enea; o mandarete qualche..., acciò chi lo possa venire per altra strada. Che voelete chi of necia qui, poiché sarà sparito il lime de gli occhi miei? « Tantum si polui sperare dolorcm, et perferre potero: » Ima lasciam le burle. Io penso di trattenermi questo tempo in qualche parte con la minor noia che potrò; ma non tralascerò la revisione de l'opere mie. E per questo mese seguente avrò forse correite tutte l'opere, eccettuata la Gerusalemme. Raecomandatemi a signori Tassi; ed annatemi. Di Mantova.

## 844 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Raddoppio con Vostra Signoria le mie preghiere per questa duplicata aucora, la qual daró al maguiño messer Girolamo le Costa, o ad alcun de' suoi; accioché sia contento d'eseguite commissioni di Vostra Signoria, s'io avessi bisogno di qualche cosa; ma la prego sopra tulte l'altre cose, che non voglia tardar più a mandare il Floridante, così lungamente ed indarno aspettato sino ad ora. L'andata di Fiorenza è stata differitasi no al ritorno del serenissimo signor prencipe. Aspetto ancora

I Forse, 2

<sup>2</sup> Per Ispruch. Vedi fa precedente.

<sup>3</sup> Virgilio, Eneide, lib. IV.

#### LETTERE DI TORQUATO TASSO - (1587).

risposta dal signor don Cesare. Mi raccomando al signor cavalier de Rossi: e bacio le mani al signor Bonifazio e da lisgnor Antonio Caetani, nipoti de l'illustrissimo legato. Vostra Signoria conoscerà gentilissimi cavalieri, e miei signori amorevolissimi. Vivete lieto. Di Mantova, il primo di luglio del 1587.

## 845 Ad Antonio Caetani , principe di Sermoneta. Bologna.

Bastava la cognizione de la nobiltà di Vostra Signoria a farmele servitore: ma essendovisi aggiunta quella de la sua dottrina e de la virtù , in me è cresciuto l'obligo di servirla , benchè siano mancate l'occasioni. Ma il suo è stato artificio dinon aversi voluto manifestare a tempo; la mia, fortuna d'aver parlato così arditamente in presenza di chi sa molto: perdoni questo ardire a la curiosità de gli altri ed a la mia semplicità. Io leggendo le sue Conclusioni, ' e quelle del signer suo fratelle . 2 se non imparassi altro, imparerò almeno d'esser più cauto per l'avvenire ; e non è mica questa picciola cosa al cortigiano. Ringrazio Vostra Signoria de l'uffizio fatto con monsignor illustrissimo legato; 5 come ringrazio lui de le parole dette in mio favore, poichè de la volontà non posso ringraziarla abbastanza; perchè a me non manca il conoscimento, benchè manchi la fortuna. Il mio madrigale 'è cosl picciola composizione, che di leggieri si sarebbe smarrita, se non fosse stata posta in musica. Non meritava tanto favore; ed io non posso rallegrarmi che sia più fortunato di me. Rimanderò la sua canzona per messo fidato. E le bacio le mani, ed insieme al signor suo fratello. Di Mantova, il 2 di luglio del 1587.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Canclusioni di varie scienze, sostenute dai fratelli Caetani nello Studio di Bologna. Per questa lettera sembrerebbe che i due colti giovani venissero a visitare insieme il nostro Poeta, e che lo interrogassero di varie cose, senza darsegli a conoscere, se non dopo per lettora. (Serasis, Vita, 11, 160.)

Bonlfacio.

<sup>3</sup> Il cardinal Enrico Caetano, legato di Bologna.

<sup>4</sup> Vedi la lettera al Segni, n. 838.

## A Giulio Segni. - Bologna.

L'ultima lettera di Vostra Signoria mi conferma la speranza de la venuta del signor Antonio Costantino, benche oggisia il termine prescritto. Io l'aspetto per ricevere da lui quella consolazione che non so di poter darli. Il signor cavalier de' Rossi non è obligato a cosa alcuna ; perchè le promesse de gli altri hanno minor forza d'astringerlo, che non ha la sua cortesia. Al signor Papio io non posso compiutamente sodisfare; perchè i suoi meriti son grandi, e le mie forze picciole, e minori l'occasioni. Io rimarrò sodisfatto di quel che li pare: ma le helle parole non dovrebbono mancare a' vecchi; perchè quella età n'è abbondevole oltre tutte l'altre. E se egli m'è scarso di quello che gli avanza, come potrà essermi liberale de le cose che gli mancano? Al signor Antonio Caetano rispondo, parendomi c'una lettera possa bastare a due fratelli, come una casa. « Gran Gregorio », non è alcuno errore, se'l suono vi piace. Vi ringrazio c'abbiate fatto tanto onore al mio madrigale, nel quale l'acume non è soverchio, poichè non punge in guisa ch'egli offenda. Mi rallegro che la città e la corte abbia così buon animo verso me. Ed a Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova, il 3 di luglio del 1587.

#### 847 A Giovan Battista Licino. - Mantova.

Mando a Vostra Signoria le risposte de le lettere inviatemi da Genova: 'e potrà mandar l'una e l'altra al padre don Angelo Grillo; e scusarmi de la tardanza per l'impedimento che le scrissi. 'Vostra Signoria non devera mai entrare in questa pratica, senza speranza di qualche utile suo; perc'avete fatte molte spese e fatiche. Abbiate pazienza; ma non dovevano dar-'Veti quella del 29 giugno. B. 841.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> serisse ha la stampa del CV: e può stare, quantunque sia prima persona. Le moderne fecero serissi Del resto, redasi la lettera di numero 841, dove dice di non rispondere subito alle lettere di Genova, perchè credeva di andare a Marmiruolo.

#### LETTERE DI TORQUATO TASSO - (1587).

vi manco d'un centinaio di scudi. Hoaggiunto la scena al quinto atto: e s'avessi gli altri che fa ricopiare il screnissimo signor principe, gliele manderei oggi: ed oggi comincierò a rivedere i discorsi del Poema eroico, ' i quali accrescerò molto. Mentre Sua Altezza è lontana, ' io non so di quale speranza undrimui; chè me ne son date molte. Avisatemi quel che fate de dialeghi: e ricordatevi le camicie. <sup>3</sup> Bacio le mani al signor conte Giovan Domenico, a' signori Tassi, ed al signor-Marc' Atonio Spino: Di Mantova.

### 848 A Bartolommeo de la Torre. - Genova.

Io non aspettava tanto anore da la vostra Academia, quanto m'na fatto invitaudomi a legger l'opere d'Aristotele in città così nobile, ad ingegni così illustri, in occasione così desiderata: ma poichè la cortesia loro ha superata la mia espettazione, to procurerò di sostener quella che possono aver di me ragionevolmente. Accetto dunque il carico di leggere; e verrò a lar questo ufficio quando essi vorranno, o quando io potrò. Fra tanto ringrazio Vostra Signoria che si degni di ripormi nel numero de'suoi amici, e tutti questi altri signori similmente; pregandoli che non si pentano d'avermi amato più ch'i one metrito, o stimulo più che non vagilio. E viano felici. Di Mantova.

# 849 A Guglielmo Gonzaga, duea di Mantova. (Dedicatoria.)

Sì come l'estreuna età del signor Bernardo Tasso, mio padre, fu spesa ne'servigi di Vostra Altezza, così l'ultima sua opera fu a lei dedicata. Vostra Altezza il conobbe mal riconosciuto dal primo padrone, il raccolse vecchio e stanco per molte fatiche, il sollevò depresso, e'l favori disfavorito, a con la sun liberalità l'aiutò a sostener ne la solita riputazione gli anniomai

x Vedi quella del 17 luglio, al Gonzaga.

<sup>2</sup> Era ad Ispruch.

<sup>3</sup> Vedi quella dei 12 luglio.

91'

cadenti, e l'ingegno dopo la maturità molto invecchiato. Vostra Altezza può ne l'istesso modo onorar la sua memoria, perpetuar la sua fama, e consolar la sua successione, accettando da me suo figliuolo questo suo poema; ' il quale egli non condusse a fine nè corresse, come pensava, illustrando ed inalzando alcune parti; perchè fu prevenuto da gravissima infermità. Ma io non he voluto che sia nascosa a gli nomini la fecondità del suo ingegno, la qual dimostrò sino a la morte; potendo insieme far manifesto l'obligo ch' egli ebbe a Vostra Altezza. Mio padre a' suoi giorni acquistò molto onore co'suoi vari e felicissimi compenimenti, co' quali arricchi questa lingua, e fece fiorire il secolo nel quale egli visse : laonde non può dispiacere a Vostra Altezza che resti memoria immortale de la servitù ch'egli ebbe con la sua nobilissima casa; potendo dar quella riputazione a quest'opera sua, che l'altre diedero a mio padre; benchè questa ancora, per la piacevolezza e varietà del soggetto, debbe esser letta volentieri. Onde credo che per tutte le cagioni sarà cara a Vostra Altezza, ed insieme la mia affezione ed osservanza, come dee a prencipe d'alto ingegno, di molte lettere, giudiciosissimo e liberalissimo, ed usato sempre a la cortesia ed a la magnanimità, per costume ereditario esservato da tanti prencipi suoi antecessori. Ed a Vostra Altezza bacio le mani-Di Mantova, il di 6 luglio 1587.

# 850 Al cavalier Girolamo Solza. - Bergamo:

Io credea di ringraziar Vostra Signoria questa settimana con le vive parole; ma per l'indugio son costretto a pregarla che seriva al signor l'ullo Guerriero, suo parente, acciochè daiserenissimo signor principe mi, sia data licenza di venire a Berensimo signor principe mi siago fiu ma più lungamente desiderato di questo, o più lungamente sespirato invano. Omaj aerabbe tempo chi fotussi compiacitto, e de saudito: e di io ne prego Vostra Signoria, che per la sua partenza non manchi. E la ringrazio come posso de l'offerta ch'in suo nome già ne n'ha fatto il reverendo Licino. Vita felice, Di Mantova.

<sup>1</sup> Il Floridante.

852

## 851 A Giulio Segni. - Bologna.

Io aspetto il Costantino, e non posso imaginare la cagione del suo indugio. Mi parea che potesse venir con l'illustrissimo Caetano, o almeno prima ch' egli partisse. Aspetto il libro ancora con grandissimo desiderio. Oh quanto spero d' esser consolato con la sua presenza! Mando a Vostra Signoria un sonetto scritto al cardinal Caetano. Faró qualche composizione più lunga doppo la sua partita. Al signor Papio son servitore affezionatissimo, in quel modo che egli può saper meglio di ciascuno; ma non ho potuto ancora mandarli l'operetta promessa, ne la quale penso di riprovar l'opinione di Plutarco de la virtue fortuna di Alessandro, e di quella de' Romani: ' è consecrata a l'immortal memoria del signor Fabio Orsino, Vostra Signoria solleciti il Costantino, e ringrazi il signor cavalier de' Rossi. Del tributo non so quel ch' jo debba risolvermi, perchè non so quel che sia. E le bacio le mani. Di Mantova, il 9 di luglio del 1587.

## A Giulio Segni. — Bologna.

Il mio stato è più degno di compassione che di riso; e voi mi burlate, quando più dovreste aver pietà di me: dico voi tutti, e'l signor Antonio Costaniuni fra gli altri, e doltre gli altri. Tante lodi, tante promesse, tante speranze datemi; tutte si risolvono in malla: almeno aveste mandato quel henedetto Floridante, che m' ha tenuto dieci mesi sospeso; benchè il negozio potesse spedirsi in venti giorni. Mandatelo, signor mio, n'è stampato, com' egli e voi scrivete; e, se non è stampato, mandatelo ancora. Voi l'avete veduto, e lodata la stampa; laonde non può esser che non sia e in rerum natura. Qui potrebbe farmi qualche giovamento; evoi non dovete invidiarni alcun favore ch' ioavessi in queste parti, com' io mi rallegrerei in coteste d'ogni vostra huona fortuna. È possibile che non vogliate ch'io sia compreso

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Risposta di Roma a Plutarco, stampata postuma dal Foppa.

in questa grande unione d'animi, se pur non è unità quella la quale io ho conosciuto, ne la venuta di monsignori illustrissimo legato, fra questa e la vostra città? Ma non voglio dir molte parole in questo soggetto: hasta ch'i o accenni a Vostra Signoria il mio desiderio, e' l'bisogno. Del signor Costantino saprei volentieri quel c'avvenisse, e perchè si penti di venire in tempo ch' era da me desideratissimo. Mandate i libri in tutti i modi; e baciate le mani al signor Bonilazio ed al signor Antonio Caetani in mio nome: e conservatemi ne la vostra grazia. Di Maetova.

## 853 A Giovan Battista Licino - Bergamo.

Io non ho tanta certezza d'aver licenza, quanta vergogna di chiederla, parendomi ch'io fugga l'occasione di servire la serenissima principessa nel viaggio di Fiorenza. Ma'l desiderio di riveder la patria, e di conchiuder felicemente il negozio genovese, supera ogni altra cupidità. Però mi risolverei a venir a Bergomo con messer Bartolomeo, s'io credessi che'l venire non mi dovesse esser impedito; nè posso venire, s'io non conduco meco una grande valigia. Altro avviso non vi posso dare; ma io aspetto questa settimana qualche deliberazione. Per questa fera verrò in tutti i modi. Mi sono state donate sei camicie, ma non hanno le crespe: n' avrei bisogno almeno d' un paio che le avessero; ed oltre a ciò, di moccichini. E vi bacio le mani. Di Mantova, il 12 di luglio 1587.

## 854 A Giulio Segni. — Bologna.

A gli sfortunati, com'io sono, è necessario di scrivere lettere doppie, altrimente non hanno ricapito. Scrissi la settimana passata a Vostra Signoria per la posta, e questa per la via del signor Pendasio. Ora le replico ch'io aspetto il Floridante; e la prego a mandarne tre o quattro libri senza indugio. Il Costantino dee esser forse amalato; ma o infermo o sano, salutatelo in mio nome, e haciale le mani da mia parte a' signori Caetani. E vivete felice. Di Mantova, il 13 di luglio del 1887.

856

## 855 A Giulio Segni. - Bologna.

Ringrazio Vostra Signoria de l'avviso che mi dà del signor Antonio Costantini, e (s'è consiglio) del consiglio, il quale ho seguito; perch'io risposi subito, e mandai ancora la risposta al signor cavalier de'Rossi, com'egli aveva consigliato. Voglia Iddio che l'effetto sia conforme a la promessa, ed a la mia aspettazione. Ma io non ho tanto hisogno, signor mio, di consiglio, quanto d'aiuto; perchè son povero gentiluomo oppresso da la fortuna e da l'infermità: e niuna cosa ora poteva più sollevarmi di questo benedetto libro. Son passate cento occasioni d'appresentarlo; e se ne passa alcun'altra, potrebbe esser mandato troppo tardi. Il signor Costantino può venir quando gli pare; ed egli stesso molto ben sa quanto si può promettere de la mia benevolenza; a la quale dee aggiungersi la gratitudine, c'al sicuro troverà in me per lo piacere c'aspetto da la sua cortesia. Dal signor Papio io aspettava maggior favore: e bench' io non abbia ancora cominciata un'operetta ch'egli mi chiede, penso tosto dargli principio. Ed a Vostra Signoria bacio le mani, pregandola che solleciti questo negozio quanto può. Di Mantova, il 15 di luglio del 1587.

## A Scipione Gonzaga. - Roma.

Al fine è venuto messer Giorgio senza lettere di Vostra Signoria illustrissima; ma "l signor Costantino n'ha portata una co"! Floridante stampato: e dice d'averne mandatouno a Vostra Signoria. Mi spiace che l'opere mie non siano penetrate costi; ma forse si denon vergognare di capitarvi così mal trattate, e con tapto disfavor di fortuna: ed in niuna altra parte crederebbono esser più sicure, ch' in casa di Vostra Signoria; perchè le sue lodi e quelle de' suoi parenti possono esser invidiate da molti altri. Vorrei in tutti i modi farle ristampare; ed attendo a la correzione: ed oltre il dialogo che mandia i Vostra Signoria, u'ho mandati alcuni altri al Liciane con molti accressimenti. Ora sono intorno a'discorsi del Poema eroico: ma non vorrei che questa volta n'avenisse come la prima; però prego Vostra Sigoria illustrissima che dia ricapito a l'inchiuse. Del negozio di Fiorenza non ho certezza alcuna, perch' il serenissimo siguor principe è in Isprue; ehench' egli andasse a vedere il granduca questo autunno, ionon so quel che possa sperar di questa andata, senza la grazia di Vostra Signoria illustrissima. Parlerò con messer Giorgio a lungo, s' egli si lascierà vedere: e la prego che mi procuri in tutt'i modi risposta dal signor Maurizio Cataneo. È viva felice. Di Mantova, il 47 di luglio del 1587.

#### 857 A Maurizio Cataneo. - Roma.

Molti giorni, anzi mesi più tosto, le cortesì letteredi Vostra Siguoria, m' hanno lasciato in gran desiderio, nè so imaginarmi la cagione perchè non seriva. In questo tempo il Licino ha latto stampare tutto l'opere mie, nè ha sodisfatto ad alcun debito, nè osservata alcuna promesa: hen de vero che per suo mezzo ebbi dal signor conte Giovan Domenico dieci scudi, e dal signor Cristoforo Tasso sette. Laonde io mi son di nuovo lasciato imbarcare, co 'l disegno d'alcuni panni lini; e gli homandati tre dialoghi riformati, i quali vorrei che si stampassero in tut'i modi con gii altri. Altenia ilatri sono in mano del signor patriarca Gonzaga; ed io ora sono intorno a' discorsi poetici, e tosto gli avrà finiti: ma non vorrei che'l Licino mi facesse m'altra volta l'istessa burla; però prego Vostra Signoria che v'interponga l'autorità di monsignor illustrissimo suo, al quale io servio di movo.

A Bergomo m' invitano per questa fiera: ed io ci andrei volentieri; ma vorrei almeno che mi giovesser tanto l'acque, ch'io imparassi a temperare il vino; altrimente tutte l'altre cose son disperate, fuor ch'i fonti del mio paese nativo. A Genova ancora sono invitato a legger l'etica e la poetica d'Aristolele, con quattrocento scudi d' oro di provisiono ferma, o con speranza d'altrettanti straordinari. A me dà il cuore di far le lezioni, e di scriverle; ma de la memoria non so quanto debba fidarmi, s'io non fo qualche miglioramento: nondimeno ho accettato ii carico insieme con quello de la censura, sperando ch'i rimedi in Bergomo prima, e poi in quella città, debbano molto giovarmi: Tutte l'altre prenderanne esempio da la patria; però mi raccomando a Vostra Signoria; e la prego che dia l'inclusa 'a l'illustrissimo cardinal suo. E baci le mani al signor abbate in mio nome. Di Mantova, il 14 7 di luglio 1587.

## 858 Al cardinale Giovan Girolamo Albano. - Roma.

Io non supplico niuno più volentieri di Vostra Signoria illustrissima, perchè non potrei rievere più lietamente le grazieto da alcun altro. La prego, adunque, che mi favorisca in quelo negozio de la stampa; del quale sarà informata dal signor Maurizio; e che temperi con la sua grazia il dispiaere r'e ho preso, di veder tutte l'opere mie così mal trattate. De l'altre cose ancora arrà informazione dal signor Maurizio: nè io medesimo potrei darla più certa a Vostra Signoria illustrissima; perchè nè l'infermità m'assicura, nè l'ingegno mi spaventa. Eda Vostra Signoria illustrissima con questo fine bacio le mani. Di Mantova.

# 859 Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

È venuta il signor Antonio Costantini, gentiluono di belle e buone lettere, a trovarmi; e m'ha portato il Floridante di mio padre, dedicato al serenissimo signor duca; nel quale egli ba fatti gli argomenti. Iosarei venuto seco a presentarlo a Sua Altetza, s'avessimo avuto commodità di qualche carrozza: ma non avendo chi ci conduca, agevolmente egli si partirà, ed io mi rimarrò sino al ritorno del serenissimo principe, il qual mi par mill'anni di non aver veduto. Laonde prego Vostra Signoria che voglia presentare il libro al signor duca in nome del 'uno e de l'altro, perchè la fatta è stata commune, e la spesa di stam-

La seguente.

parlo tutta sua. E bacio a Vostra Signoria le mani. Di Mantova, il 47 di luglio del 1587.

## 860 Al cavalier Giovan Galeazzo Rossi. - Bologna.

Troppo m'obliga Vostra Signoria con tante belle poesie: e bench' io non sia in questa parte cattivo debitore, nondimeno prendo tempo a sedisfarla, parendomi che mi debba esser conceduto da la sua cortesia; perchè ora sono occupatissimo in racconciare alcuni miei discorsi del Poema eroico, come intenderà dal signor Costantino : il quale ringraziarà Vostra Signoria da mia parte de l'altre cose: perch'io conservo le grazie occulte nel cuore, per renderle a tempo tanto maggiori, quanto sono state più tarde. Mi vergogno di concederle quel che dimanda; perchè nè per la bruttezza del corpo merito d'esser ritratto, nè per la bassezza de l'ingegno, il luogo de l'imagine: ' nondimeno a Vostra Signoria non si può negar cosa alcuna, perchè tutti hanno imparato da lei a conceder molte cose al disiderio de gli amici. Mi spiace che omai non si rimovano tutti gli impedimenti che sono tra Mantova e Bologna, accioch'io potessi venire alcuna volta a vederla; ma s'i miei prieghi non sono stati di tanta autorità, forse petrebbon essere un di le ragioni. Ed a Vostra Signoria bacio le mani, pregandola che mi tenga tanto in grazia del signor Papio, ch'io possa viverne sicuro. Di Mantova, il 19 di luglio del 1587.

## 861 A Giulio Segni. - Bologna.

Io non sono più obligato a Vostra Signoria per lo gentilissimo dono, che per l'onore de la leggiadrissima poesia: perchè l'uno può supplire a questo bisogno presente; l'altro, darmi riputazione per molti anni: ma la discortesia di tipoteva usar questa liberalità più prontamente, ha voluto ch' io ne ringrazi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Se poi fosse eseguito questo ritratto, e dove collocato, non è giunto a nostra notizia. Dei ritratti che il Serassi rammenta, niuno mi sembra potere esser questo desiderato dal Rossi.

prima Vostra Signoria; ed io l'ho fatto volentieri. La prego, nondimeno, che si contenti ch' io resti obligato de la biuona in-tenzione mostrata nel donarmi così cortesemente; e mi vaglia di questa commodità sino a migliore occasione. Sono occupatissimo in racconciare alcuni miei discorsi, come intenderà dal si-gnor Antonio Costantini; però non le mando per quest ordinario alcun poema; e i suoi son così bellì, che mi fannò vergogna-re. E le bacio le mani. Di Mantova, il 40 di lagitò del 1587.

## 862 Al padre Giovan Battista da Lugo. - Ferrara.

1o non ho perduto ancora la memoria de l'antica amicizia la quale ho con Vostra Paternità, invecchiata nondimeno ne le mie avversità; ' perchè la conobbi nel principio d' esse, e fui spesso da lei consolata amichevolmente: dapoi, quali siano stati i miei infortuni, quante le sciagure, quanta lunga la miseria, è noto a ciascuno. Piacque a Dio e al signor duca, ch'io uscissi di prigione: e se quella fu grazia, io n'ebbi obligo a Sua Altezza, che permettesse ch'io fossi liberato: s'impedimento di maggior grazia, molto mi debbo dolere ch'io non potessi baciarle la mano. lo sempre desiderai di farle riverenza avanti la mia partita; ma niuna cosa dipendeva da la mia deliberazione. Chi m'ha privato del potere eleggere e deliberare, m'ha privo per consequente di tutte l'occasioni ch'io avrei cercate di mostrarmi a Sua Altezza divotissimo servitore. L'ho servito tanti anni, quanti peraventura non m'avanzano di vita; e tutta l'avrei spesa ne' suoi servigi, se non avessi avuti molti impedimenti a la mia buona volontà. Il maggiore su quello de la mia primiera maninconia, ch'io non ardisco d'affermare che fosse ancora infermità, ma tosto divenne. L'altre cose dapoi succedute, si deono imputare a la fortuna ed a l'altrui volontà, più c'a la mia, che fu sempre di servirla, d'onorarla e di lodarla in ogni componimento. Ma ora, stanco di comporre e quasi di vivere, supplico Sua Altezza c'abbia compassione de la mia infermità: e non avendo voluto opporsi a la mia liberazione, non s'opponga a la salute. ne la mia avversità legge il Cochi.

Ma s'i prieghi d'un genilluomo sincerissimi, sondegni d'esserve esauditi, si contenti ch'i opossà risanare con la sua grazia in qualche parte, ove senta minore offesa de la mia solita manin-conia; perchè non essendo volontaria, alcuno giusto estimatore de la mia infelicità ono se la dovrebbe reca ad ingiuria. I prieghi di Vostra Paternità potrebbono impetrarmi questa grazia; edi non scrivo a Sua Altezza per umittà, temendo, che le mie lettere non le siano noiose, com era la presenza. Vostra Paternità, e per la professione sua di religioso, e per l'ufficioil quale ha con Sua Altezza di confessore, e per l'antica amicizia e per l'affezione già mostratami, non dee ricusare di supplicare Sua Altezza in mio nome: ed io non posso di ciò pregarla con maggiore affetto. Del mio stato potra Vostra Paternità avere informazione dal portatore di questa, che sarà il signor Antonio Costantini, il quale mi cavò di prigione. El bacio le mani.

## 863 Ad Antonio Montecatini, - Ferrara.

Ringrazio Vostra Signoria molto illustre del libro donatomi , come di cosa carissima e preziosissima; perchè tale io lo stimo veramente, conservando ancor la memoria de la grande stima ch' io feci de l'alto suo ingegno e de la profonda sua dottrina in leggendo l'altro, da cui molto più imparai in un solmese, che da molti in molti anni. Ma se questo dee pur esser principio di muova amicizia, o redintegrazione de l'antica servitù, maggiore ancora è l'utile e l'acquisto, ch'io non credeva. Vostra Signoria non mi tenga più lungamente in questo dubbio, perchè s' io sarò certo de la sna benevolenza come de l'autorità . non dubiterò de la mia libertà; nè mi saranno fatte egni di nuove offese da i librari e da gli stampatori di Ferrara, i quali non hanno voluto pagare alcun debito che avessero meco, nè osservarmi alcuna promessa. Ma ne in questa ne in altra materia sarò più lungo, perchè se ne viene costà il signor Antonio Costantini, il quale di tutte le cose è informatissimo, e particolarmente de l'affezione e de l'osservanza ch'io le porto. A Vostra Signoria bacio le mani. Di Mantova, il 20 di luglio del 1587.

#### 864 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Del mio venir a Bergomo son risoluto, come vi scrissi; e sarci risoluto ancora del tempo, perciochè verrei senza indugio, s'io potessi. Ma non volendo mandare il signor cavalier Enea la carrozza, come promettevate; almene aveste procurato lettera del signor Cristoforo al serenissimo signor principe, acciochè Sua Altezza mi avesse concedutolicenza. Di leggieri omai sarà di ritorno, ' e nasceranno le medesime difficoltà, se non venite o non fate scrivere. Maestro Bartolomeo non si lascia vedere, në so s'egli volesse trovar i cavalli e portar la valigia; laonde bisogna che il veda. Vi ringrazio de i dialoghi, e vi manderò la tragedia subito ch' io l'abbia avuta: non sarebbe necessario ch' io mi fermassi meno in Bergomo per la stampa. Sono attorno al discorso del Poema eroico, e ve'lmanderò con la tragedia subito che sia finito, senza fallo alcuno. Mando un Floridante a la signora cavaliera Tassa: e non hoaltro che questo solo; però non ne mando più: servirà a tutta la casa. Ne cercherò due altri; uno per Vostra Signoria, l'altro per il signor Lupo. Fra tanto le bacio le mani. Di Mantova, il 20 di luglio 1587.

## 865 A Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta.

Mando a Vostra Eccellenza il Floridante, poema di mlo padre, fatto ne l'estrema sua vecchiezza, mentr' egli dimorava a' servigi di questo screnissimo principe. E se spenderà qualche ora per leggerlo, vi troverà il nome del signor suo padre, e d'altri signori de la sua illustre casa. Il suo non vi leggerà, perchè mio padre non conobbe Vostra Eccellenza. Ma l'obligo di lodarla e di celebraria è restato a me tanto maggiore, quanto, meno mi par di poterla sodisfare con sì picciol dono. L'avrei fatto legare, ma non be voluto aspettare sino a domani, acciochè Vostra Eccellenza sia dei primi ad averbo. E le bacio le ma-

Da Ispruch.

LETTERE DI TORQUATO TASSO — (1587). 227 ni , ed insieme a la signora principessa sua moglie , pregando

ni, ed insieme a la signora principessa sua moglie, pregando Iddio che lor conceda quella felicità che desidero. Di Mantova li 24 di luglio del 1587.

## 866 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Iddio, il qual è conoscitore de'nostri cuori, sa ch'io non desidero cosa più che l'unione e l'amicizia di cotesta città, da la qual io non vorrei essere escluso: ma non posso per molti impedimenti mostrar l'affezione ch'io porto a tutti in universale, ed a molti in particolare. Credeva di mandar qualche componimento ne le nozze de la signora Silvia, ' e non ho potuto ancora farlo. Sono occupatissimo ne la revisione, opiù tosto ne l'accrescimento de'miei discorsi poetici; e spero che saran finiti inanzi al fine di questo mese. La tragedia è ancora in mano d'un cancelliero del serenissimo signor principe, che la ricopia; però non la mando. Non ricuso il favore del signor Girolamo Solza, anzi il ringrazio che tenga memoria de la nostra antica amicizia; benchè più volențieri avrei voluto ch'il signor cavaliero Enea mandasse la carrozza: nia non potendo, pregate in mio nome il signor Girolamo, che scriva al signor Tullo o in modo che non si trovi impedimento per istrada. Credo che 'l serenissimo signor principe concederà licenza: ma ciò non basta: bisogna che maestro Bartolomeo voglia spedirla, e portar la valigia e'l valigino. Io vorrei in tutti modi esser in Bergomo per questa fiera; perch'è ragione vole che dopo tanti anni goda qualche giorno de la vista de la patria, e de la conversazione de parenti e de gli amici. Aspetto risposta, e risoluziono. E vi bacio le mani: ed insieme a tutti cotesti signori. Di Mantova.

867 A don Angelo Grillo.

lo m'era ritirato questa sera a Ognissanti, <sup>5</sup> sperando di poter domani pormi in viaggio per Brescia: <sup>4</sup> ma il cappellano

Vedi la lettera dei 29 giugno, al Licino.

Guerriero. Vedi la lettera di n. 850.

Luogo de' monaci Benedellini, presso Mantova.
 Era sulle mosse per Bergamo.

L. M. T. - III.

LETTERE DI TORQUATO TASSO — (1587).

del signor principe serenissimo è venuto a chiamarmi: è convenuto ubbedire. Tornerò dunque a corte; e di là aspetterò risposta da Vostra Paternità reverendissima, a la qual bacio le mani. Di Mantova.

868 A Giulio Segni. - Bologna.

Vostra Signoria può mandare sicuramente quanti versi le pare, perch' io gli riceverò tutti molto volentieri, e ne farò buona conserva : ma non vorrei però, che s'affaticasse soverchiamente; però la conforto che temperi il suo ingegno. Che farem de la pensione? che si può sperar de la cortesia del nostro monsignor Papio? perchè de la sua fortuna io son quasi disperato, come de la mia; ed al nome di fatica o di affaticato ' fuggirei, s' io potessi, fino a l'isole Fortunate, dove qualche regina mi leggesse i sogni in fronte. lo sogno quasi ogni notte, e le mie vigilie sono simiglianti a' sogni de gli infermi. Laonde s'io non guarisco de la maninconia, tutti gli amici miei dovrebbon pensare a darmi piacere, e Vostra Signoria con gli altri. Io le sono obligatissimo: non voglia che la sua cortesia duri meno de la mia gratitudine, perchè sarà quasi immortale. Bacio le mani a' signori Caetani ; ed a Vostra Signoria însieme. Di Mantova, il 7 di agosto del 1587.

<sup>1</sup> Pare che scherzi con qualche Accademia,

## UNA GITA A BERGAMO.

(1587)

Terra che'l Serio bagus e'l Brembo inonda, Che monii e valli mostri a l'una maso, Ela a l'altra i liuo verde e largo pisos, Or muja ed or mibinte ed or profonda; Perch'io-resensor pue di sponda in sponda Nilo, latro, Gangy, o s'altre è più loamo O mar da terre chiune, o l'occino Che d'ogn'intono lui caigé e circoula; Riveder non porter juste più evera; J. E gradise, di te da cui mi venne la riva al gran Turra famono pade; Che fra l'arme esabl' rima leggiafer; Benche la fixan van para i richiar;

E si dispiega al ciel con altre penne.

Così mi penso che Torquato salutasse la sua diletta Bergamo, dove, come ho detto nel precedente Sommario, par che giungesse dopo il 7 di agosto.

1887, agosto. — È accolte dai Tassi nella loro casa in Borgo Pignolo, e vi è oporato è visitato dai cittadini di maggior conto.

- Gode la liera di Bergamo, la quale era una delle più belle e magmiliche che si facessero in tutta Italia, « Provo (scrive il Serassi. « Vita, il , 165) non poco diletto nel mirare tanta varietà di oggetti. « e soprattutto nel trovarsi la sera al ridotto di tante bellissime dame. « tra le quali, per leggiadria , per vivacità e per avvenentezza faceva « nobilissima comparsa la signora Lelia Agosti sua parente, maritata « due anni innanzi al signor Ercole Tasso. I gentiluomini co' quali ei « praticò più dimesticamente in cotesta sua dimora di Bergamo, troe ve che furono, oltre quelli di casa Tassi, il conte Giovan Domenico a Albano, il cavalier Girelamo Solza, il conte Giovan Paolo Calepaio. « i cavalieri Girolamo e Giambatista Grumelli, il signor Marcantonio « Spino, il signor Girolamo Benaglio, e'l signor Orazio Lupi, vago e a dolce rimatore. Conobbe ancora il signor Cristoforo Corbelli, dotto « e corlese gentiluomo, e poeta di molto merito, a'quali pregi accope piando una dolcezza di tratto ed una soavità di costumi veramente a singolare, il Tasso prese ad amarlo e à stimario quanto si conveniva « a tanto valore ».

Passa alcuni giorni a Zanga, amena villa dei Tassi, poco distante da Bergamo. Quivi attende alla correzione del suo Torrismondo.
 Riceve notizia della morte di Guglielmo Gonzaga duca di Man-

tova, avvenuta il 24 d'agosto, e si dispone tosto a partire.

#### 869, Al cardinale Giovan Girolamo Albano. - Roma.

To non estimo d'essermi allontanato da Vostra Signoria illustrissima venendo da Mantova a Bergomo: perche non tanto si dec considerar la distanza de l'uoghi, quanto la congiunzione de gli animi; i quali in questa città sono particolarmente affezionatissimi al suo nome, e da la sua riputazione. Però in ninno altro luogo le può essere più agevole il favorirmi; ed io non la supplico più d'alcuna altra, "che de la prima libertà. Mando a Vostra Signoria illustrissima un sonetto, pregandola che si degni di leggerto. E le bacio le mani. Di Bergomo.

## 870 All'abate Albano, patriarca d'Alessandria.-Roma.

Io non ho voluto dimandar grazia alcuna a Vostra Signeria reverendissima, la quale a lei non fosse così facile di concedere, come a me onesto di richiedere. Ora ch'io sono in Bergomo, dove <sup>5</sup> ha tanti amici e tanti parenti e tanta autorità, io le chiedo libertà ed aiuto di venire a Roma: e la prego chescriavi in mia raccomandazione al reverendissimo vescovo di questa città, <sup>6</sup> tanto benigno signore, perchè m'agevoli il viaggio, e sia intercessore appresso il serenissimo signor principe de la grazia; accioch' io non perda in un giorno quanto a peea ho acquistato in molti anni: bench'io reputi ogn'altro acquistominore di quello del potore andare intorno senza impedimento. Io le arvo'grandissimo obligo per questa grazia, e ne conser-

<sup>\*</sup> L'Albano era bergamasco.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Intendasi, grazia.

<sup>2</sup> La stampa Zucchi, dove ella.

In questo tempo era vescovo di Bergamo il veneto Girolamo Ragazzoni.

veró memoria con animo gratissimo; e non saró mai stanco di rinovarla, e di farla, quanto per me si potrà, perpetua ed immortale. Non scrivo a Vostra Signeria reverendissima de la procura portami 'dal conte Ercole Tassone; perchè spero di poterne ragionar con lei presentialmente. De la stampa de l'gopere mie he sortito altre volte a signor Maurizio, ed al signoreardinale medesimo; ed ora prego Vostra Signoria reverendissima 'che ne scriva al reverendo Licino, che m'atuli in modo ch'i one sia sodisfatto. E viva 'felice, Di Bergomo.

## 871 A Claudio Albano. - Milano.

Con molto mio piacere ho inteso che Vostra Signoria abiti in Milano; perchè quanto la stanza è più vicina, tanto maggiori possono esser l'occasioni ch'io averò di servirla. Hanno accresciuto questo piacere la presenza \* di monsignor suo fratello , e le sue cortesi offerte. Laonde io spero che questa buona novella , s'è stata la prima , non debba esser l'ultima. A me non possono venire d'altra parte megliori , che da Roma. In tutti i luoghi nondimeno mi sarà caro che Vostra Signoria mi comandi e mi conservi ne la grazia sua , ed in quella de' suoi parenti , e di monsignor illustrissimo principalmente. Bacio 5 a Vostra Signoria le mani. Di Bergomo.

#### 872 A Giulio Guastavini. - Padova.

Io non merito <sup>6</sup> scusa, poiche non sono giudicato degno di grazia. Gl'impedimenti, l'occupazioni, i viaggi, i travagli de l'animo, e i dolori del corpo m'hanno fatto men ricordevole de miei debiti, che non sarei stato. Io debbo rispondere a' sonetti di Vostra Signoria, non solo a le sue lettere: ma a quel-

La stampa Zucchi, portatami.

<sup>2</sup> La stessa, prego lei.

<sup>3</sup> La stessa, viva ella.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le moderne leggono speranza.
<sup>5</sup> E bacio hanno le moderne stampe.

<sup>6</sup> lo merito legge la stampa CV.

lo che mi sorisse ultimamente non posso, perch' egli rimaise in Mantova con un fascio d'altre mis esritture, o più teste con nolli fasci; e Dio sa s'i optrò mai ritrovarlo cost facilmente. Prego dunque Vostra Signoria che mi perdoni quest' errore. A Genova sono invitato; e m'erano stati promessi dal padre don Angelo-Grillo i danari per lo viaggio, i quali non sono stati mandati. Se ' non vorranno, i signorii Grilli esser creditori d'altro che di lodi edi ringraziamenti, potevano star sicuri d'esser pagati. Io confesso a Vostra Signoria il vero, che acia andato più volentieri a Roma, ch' in altra parte; ma non ho voltro mancare nè al mio debito, ne al desiderio. Bacio a Vostra Signoria le mani. Di Bergono, il 14 di agosto 1537.

## 873 A Vincenzio Reggio. - Mantova.

Vostra Signoria vedra ne l'inchiusa quel che serive il padre don Angelo: e potrà far quell'ufficio che le parrà più conveniente a l'amiscita la quale ha con Sua Paternità, ed a quella ch'io vorrei aver seco. Ma essendo io già partito da Manteva, e venutomene a Bergomo min patria, potrà ancor aver riguardo a gl'incomodi del viaggio, a le male sedisfasisori, e a le gspese, a le quali io non posse resistera; perchè i pochi danari i quali mi sono avanzati, non hastano al vestire. Ed avrei bisogno, oltre a ciò, di quelli che si spenderanno nel condurre i libri, e nel servitore, e ne gli altri-i. fatti bisogni. A Sua Altezza haci con huona occasione le mani, e mi tenga in sua grazia, e mi raccomandi al signor Guido Gonzaga, mio liberatore. Y ostra Signoria viva felice. Di Bergomo, il 15 d'agosto de 44587.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questo periodo non si legge nella stampa CV; ed è facile il congetturarne la ragione. Quella stampa si faceva quando i Grilli erano vivi e verdi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il principe Vincenzo Gonzaga aveva mandato questo gentiluomo con il Costantini a levare il Tasso di Sant'Anna (Serassi, Vita, II, 145).

## 874 A don Angelo Grillo. - Genova.

Aspettava in Mantova risposta da Vostra Signoria moltoreverenda; ma non essendomi-mandata a tempo, son venuto a Bergomo, perchè il trattenersi in casa de' principi, mentre si cerca altro trattenimento, è cosa piena di pericolo, o almenodi gran difficoltà. ' Da Bergomo verrei volentieri a Genova, se mi fossero agevolate le malagevolezze che m'hannoritenuto sin' ora. Io ho scritto subito al signor Vincenzo Reggio, e mandatagli la lettera di Vostra Signoria molto reverenda. Co'l signor principe non so chi sia buon mezzo per impetrar questa grazia; massimamente di quelli che sono in Mantova. In Roma sarebbe ottimo il patriarca di Gerusalemme: ma devendosi tratlar questo negozio, si può trattare, o co'l signor Guido Gonzaga, o co'l vescovo Brumolino, o co'l signor Carlo Calfarino, il quale devrebbe esser obligato a tutte le parole del padrone. Et io desidero sepramodo che questo negozio si tratti con tanta destrezza, che'l signor principe non resti mal sodisfatto: perch'in somma, s'io volessi ritornare a Mantova, mi converrebbe raddoppiare il viaggio e le spese ; ed io sono poco atto a la fatica, e meno a lo spendere.

Scrissi a la signora Livia, e le mandai il poema di mio padre, ed un mio sonetto. Ora mando un altro de medesimi poemi a la signora Geronima sua sorella; ma senza sonetto, perch'io nou voglio ritardar punto la risposta: e se le parrà, potrà darlo a la Signora Porzia Marina. Mi raccomandi al signor Paulo suo fratello, al signor Bartolomeo de la Torre, ed a tutti i signori academici.

Ho viste le sue Rime, le quali si stampano in Bergomo, e sono piene di mille ornamenti e di molte vaghezze: 'in somma Vostra Paternità si mostra gran poeta, ma vuole ch'io sia l'ul-

L'aveva provato alla corte di Ferrara, quando trattava con i Me-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lo stampatore era Comin Ventura; e la stampa in due volumi delle Rime del Grillo si trova molto commendata. (Serassi, II, 169 in nota).

234 LETTERE DI TORQUATO TASSO — (1587). timo a saperlo. Da Sua Maestà devrei sperare qualche grazia in que'luoghi dove può essere inteso a cenno. Bacio a Vostra Paternità le mani. Di Bergomo.

## 875 Al marchese Filippo da Este. - Torino.

Tutti i segni e tute le dimestrazioni di servità, o d'affezione, o di riverenza tanto deono essere più stimati, quanto son
fatti in maggior libertà ed in più felice fortuna. Però mi persuado che Vostra Eignoria illustrissima non si sdegnerà 'ch' io
le ricordi l'antica mia servità da Bergomo, patria di mio
pedre e mia, dove sono quasi libero: na se mi manca alcuna cosa
a la prima libertà, inuna mi devrebbe mancare a la graziadi Vostra Signoria illustrissima, \* perch' io la desidero sommamente, ed insieme quella del serenissima \* signor principe suo. Ed
a' uno ed a l'altro bacio la mano. Di Bergomo.

## 876 A don Angelo Grillo. - Genova.

Il desiderio de le vostre lettere cresce in me di pari con quel de la libertà; e non mi pare ancora d'esser libero, bench'io sia in Bergomo mia patrio, molto accarezzato; perchè non posso avere ancora licenza dal signor principe di passar più oltre. Io non gli dissi di voler venire a Genova, per timor che non mi negasse di venire a Bergomo. Ora aspetto che si contenti, ch' io speri ne le mie fatiche, poiche sin' ora invano ho sperato ne l'altrui benignità ; o almeno, ch'io tenti co'l mutar de l'aria ricuperar la sanità. Scrivo al signor vostro fratello, e gli mando due sonetti : ma le raccomandazioni di Vostra Paternità varranno più di cento altri. Co'l signor principe sin'ora deono esser stati fatti quegli uffici , per li quali a Sua Altezza devrà esser men grave darmi licenza; e particolarmente credo che Vostra Paternità si sarà in ciò adoperato. Aspetto danque sue lettere con qualc'aiuto al far viaggio. E le bacio le mani : e mi raccomando ancora a la signora Livia. Di Bergomo.

I Vostra Eccellenza non isdegnerà, legge la stampa Zucchi.

<sup>2</sup> La stessa, di lei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alla detta stampa manca serenissimo.

#### 877 A Paolo Grillo. - Genova.

Io non risposi a Vostra Signoria da Mantova, perch'i o fui impedito da l'improvisa partita, quasi necessaria; laonde ora non potrebbe esser volontario il ritorno. Pra tanto mi trattengo in Bergomo, mia patria, ov'ho pasciuto il digiuno d'un lungissimo desiderio di riveder gli amici e i parenti: ne poteva in altro modo meglio conoscere quanta sia la carità de la patria, e quanta la tenerezza del suo onore. Ioho certo fatto con l'esperienza questo guadagno: tuttavolta non dimentico affatto il negozio di Genova, ne gli oblighi mici con Vostra Signoria, a la quale mi raccomando; pregandola che voglia fare c'abbia quell'efictto ch'io medesimo aveva proposto; perche senza il suo favore e i'autto, difficimente potrò far questo viaggio. Dal signor Vincenzo Reggio non ho risposta ancora; nondimeno non resterò di replicare. Fra tanto a Vostra Signoria bacio le mani. Di Bergomo.

#### 878 Al cavalier Cosimo Gondi.

-Mi spiacque di partirmi di Mantova in tempo ch' io perdei l'occasione di baciar le mani a l'illustrissimo signor don Giovanni: ma forse farò questo ufficio quanto più tardi, tanto più volentieri. Io credo che 'l suo valore mi darà sempre nuove occasioni di lodarlo; ma tante sono quelle chem ne porge la gloria e la virtù de gli avoli, 'ch'io mi confondo ne la copia. Scusi dunque la povertà del mio ingogno, quanto io ammiro la grandezza de la sua fortuna; e mi tenga ne la grazia de la serenissima granduchessa; senza la quale io non posso nè piacere a gli altri nè compiacere a me stesso. A Vostra Signoria bacio le mani. Di Bergomo.

#### 879 Al cardinale Giovan Girolamo Albano. - Roma.

Io godo in Bergomo l'ombra d'una imaginata libertà; laon-Intendi, gli avoli di questo don Giovanni de' Medici. de ' non sono nè posso chiamarmi contento, e desidero dopo tanti anni di prigionia \* e di tenebre, venirmene a Roma. dove si può viver ne la luce de gli'uomini : e non mi pare 5 l'apennino così grande impedimento, o così malagevole da esser superato, quanto la malignità di coloro che sono invidiosi de la mia quiete; perch' io non posso acquetarmi in altra fortuna, di quella ne la quale già nacqui; e me ne ricordo volentieri; perch' insieme rinovo a la memoria de meriti e del valor di mio padre. Prego dunque Vostra Signoria illustrissima, che nonconsenta d'esser più lungamente pregata; poichè io sono in parte dove può favorirmi, ed aiutarmi al venire. Nè qui dee poter più la volontà o la violenza d'alcuno, che l'autorità di Vostra Signoria illustrissima, da cui riconosco tutti i favori ch' io ricevo in questa città; perchè le grazie le dee riserbare a se medesima, accioch' io non sia più obligato ad alcuno altro. Fra tanto vivo di questa speranza. E le bacio umilissimamente le mani. Di Zanga.

## 880 A Claudio Albano. - Milano.

Ne la venuta costà del signor Silvano Licino, io ho voluto di nuovo salutar Vostra Signoria e di nuovo pregarla che mi conservi ne la sua grazia, e in quella di monsignore illustrissimo suo, e mio padrone. Io credo d'andar a Roma, o a Genova; e qualunque deliberazione io faccia, prima vorrei venir a Milano. Nel passaggio verrò a trovar Vostra Signoria, s'iosaprò dove. Fra tanto le bacio le mani, e me le raccomando. Di Bergomo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La stampa Zucchi, onde.

La stessa, pregionia.
 La stessa, Nè mi pare.

<sup>4</sup> Così la CV e la Zucchi. Le moderne, rinnova.

#### PUBBLICAZIONE DEL TORRISMONDO.

(1587.)

1587, 29 d'agosto. Torquato, di ritorno da Bergamo, giunge a Mantova.

— settembre. Giambatista Licino pubblica co torchi di Comino Centura, in Bergamo, il R. Drirsimondo, ! tragedia delicata dall'autore al nuovo duca di Mantova e di Monferrato, Vincenzio Gonzaga, Torquato manda sobito correzioni ed aggiunte per una terza impressione bergamasca, che non fin fatta.

— La tragedia è ristampata e lodata per ogni parte d'Italia; ma viene ancora censurata dagli amici del Poetà.

 Trovando il nuovo duca diverso dal principe, risolve di abbandonare la corte mantovana e quella servitu, non ostante che gli amici concordemente lo consigliassero a restare.

- ottobre. È infermo.

#### 881 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Oggi torno da Bergomo, dove peraventura si stamperà la mia tragedia; ma la manderò a Vostra Signoria, so potrò ricuperar quella copia ch' ella me ne fece, la qualeò è la migliore e più corretta, nè vi manca alcuna di quelle cose ch' io sono andato aggiungendo in diverso volte. A l'altre parti de la sua lettera non posso risponder per ora; ma, riposato ch' io siaper due o tre giorni, risponderò a capo per capo. Se quell'amico si duo-

4 Comin. Ventura foce questa prima edizione în-8°; e subito no fece ur altra în-8° piccolo. Nel medesimo anno 1887 se ne videro queste ristamper. Perrara, pei Cagnacini, în-8° e în-12°;— Mantova, per l'Osana, în-12°; — Verona, appresso Girolamo Discepolo, în-8°; — Verora, appresso Girolamo Discepolo, în-8°; — Venera, Boto, în-8°; — Gonera, per Giovanni Rossi, în-8°; a boloqua, per Giovanni Rossi, în-8°; dove si dice revista di nuovo în quest'ultima împres, sione da în îm edestimo.

le de la poca stima ch'io faccio di lui , dicali pure che non dee attribuir la cagione di ció se non a se medesimo: egii faccia sapere che la mia amicizia è quasi possessione vacua , esposta a ciascuno che veglia occuparla , per non usarla male. Quanto io abbia disiderata la sua , egli poteva averlo conosciuto a mille segni. E le bacio le mani. Di Mantova, il penultimo d'agosto del 1587.

## 882 A Giacomo Tasso. - Bergamo.

Son giunto in Mantova; ma non ho baciate ancora le mani al serenissimo signor duca. \*L'aondo no posso scrivere a Yostra Signoria quanto mi sono rallegrato de l'arrivare. Aspetto risposta da l'illustrissimo signor cardinale Albano, dal signorpatriarca d'Alessandria, e dal signor Maurizio; e prego Yostra Signoria che me le spocuri.

"De la mia tragedia são con l'animo esopeso, perché non posso questa mattina far la dedicazione e mandarla: nê vorrei che si publicasse senza essa; se la dedicazione non devesse esser simile a quelle del Patrizio, " fatta in lettere maiuscole: ma più mi piacrebbe che si aspettasse una longa lettera sino a quest' altra settimana. Vostra Signoria mi raccomandi al signor Corbelli "ed al reverendo Licino, e gli ricordi il negozio co' l'", quell' altro di Genova. E baci in mio nome le mani al signor

<sup>2</sup> Vincenzio Gonzaga succeduto al defunto duca Guglielmo suo padre.

<sup>a</sup> Francesco Patrizio ci diede uno dei primi esempi delle epigrafi volgari nelle dedicazioni delle sue opere. Vedansi, a modo d'esempio i suol *Dieci dialoghi della Retorica*. Venezia, 1562.

3 Il Gustavini (Argomenti ed annofazioni alle Rime del padre don Angelo Grillo, Bergamo, 1889) lo chiama e gentiluomo ornato e della più scotta e nobite cognizione di belle lettere, che possa destreta in un gentilitsimo spirito; è per non esser manchevole in ciurte alcuna, per quello tocca a' costumi, di tanto anabite natura e ili tanta cortesia dotato, che il padre Grillo confessava restargili de lezionatassimo, e stimar molto il suo valore nella poesia toccana ». Le rime di questo bergamasco stanno fra quelle di diversi celebri Poeti, raccolte da Giambatista Licino: Borgamo, Comiaventura, 1887.

Lean by Gboxi

cavaliero suo padre, a la signora madre, a le sorelle, a zii, a parenti, e particolarmente al signor Pietro Grasso, de a tutti gli altri. E mi tenga in sua grazia. Di Mantova.

## 883 A Cristoforo Tasso. - Bergamo.

Ho avute lettere del reverendo Licino, e desiderava quelle di Vostra Signoria e del signor Giovan Giacomo suo nipote : perchè se la mia partita fu inanzi tempo, le lettere giungerebbono a tempo per il mio bisogno. Possono far molto per me . senza discommodo; e potranno sin ch'io sarò in Lombardia. La nuova proposta fattami dal Licino tanto più mi piacerebbe d'ogni altra, quanto più la carità de la patria devrebbe superar tutti gli altri amori e tutte l'affezioni: ma senza la vostra e quella de gli altri parenti, non so come potesse darmi sodisfazione alcuna cosa. Raccomando al signor Ercole vostro fratello i miei dialoghi e i discorsi, e vorrei trovarli ricopiati nel mio venire. \* Mando la dedicazione de la tragedia : \* però s'avranno continuata la stampa, potrà dire al signor cavalier: Solza, ch' io aspetto ancora qualche buono effetto de le sue raccomandazioni. Al signor conte Giovan Domenico, al signor cavalier Enea, a le signore cavaliere bacio le mane; ed al signor prevosto Albano similmente. Rispondete, ed amatemi. Di Mantova.

# 884 A Vincenzio Gonzaga, duea di Mantova.

La tragedia, per opinione di alcuni, è gravissimo componimento: come ad altri pare, affettuosissimo, e convenevole a'

<sup>2</sup> A lui abbiamo qualche lettera di Torquato.

5 E la seguente.

a Anche da qualche altra lettera si riieva che Torquato, prima di andare a Roma, avrebhe voluto ritornare a Bergamo (vedi specialmente le 889 e 889): o forse non fu che una promessa fatta a que'signori bergamaschi nel partirsene piuttosto in freita, com'ebbe intesa la morto ded fuce Gugieliono.

giovanetti ; i quali , oltre tutti gli altri , par che ricerchi per uditori. E benchè queste due opinioni paiano fra sè contrarie c discordi, ora si conosce come possano amichevolmente concordare; perchè Vostra Altezza nel fior de gli anni suoi giovenili dimostra tanta gravità di costumi e tanta prudenza, che a niuno altro principe par che si convenga più questo poema. Oltre ciò la tragedia, per giudizio d' Aristotile, ne l'esser perfetto supera eiascuno altro. E voi sete principe ripieno d'ogni perfezione, come quello a cui non mancano l'antiche ricchezze, ne la virtà ne la gloria de gli antecessori; ne i nuovi ornamenti accresciuti dal padre a la vostra nobilissima stirpe; nè il proprio valere e la propria eccellenza in esercitar l'armi e le lettere: nè l'azione, nè la contemplazione, e particolarmente ne la poesia, ne la quale ancora può essere annoverato fra principi che nobilmente hanno scritto e poetato. A Vostra Altezza dunque, ch' è perfettissimo principe, dedico e consacro questo nerfettissimo poema, stimando che'l dono, quantunque minore del suo merito, non sia disdicevole a la sua grandezza, ne a la mia affezione, che tanto cresce in me quanto il saper in lei si va accrescendo. In una cosa solamente potrebbe alcuno stimar ch' io avessi avuto poco risgnardo a la sua prospera fortuna; io dico, nel donare a felicissimo principe infelicissima composizione : ma le azioni de' miseri possono ancora a' beati servire per ammaestramento. E Vostra Altezza leggendo, o ascoltando questa favola, troverà alcune cose dà immitare, altre da schivare, altre da lodare, altre da riprendere, altre da rallegrarsi, altre da contristarsi. E potrà co'l suo gravissimo giudizio purgar in guisa l'animo, ed in guisa temperar le passioni, che l'altrui dolore sia cagione del suo diletto; e l'imprudenza de gli altri, del suo avedimento; e gli infortuni, de la sua prosperità. E piaccia a Dio di scacciar lontano da la sua casa ogni infelicità, ogni tempesta, ogni nube, ogni nebbia. ogni ombra di nemica fortuna, o di fortunoso avvenimento; spargendolo non dico in Gozia o in Norvegia o in Svezia, ma fra gli ultimi Biarmi, e fra i mostri e le fiere e le notturne larve di

Intendi, componimento.

#### 885 A Luca Scalabrino. - Ferrara.

Del mio venire a Ferrara non sono tanto risoluto quanto vorrei, perchè voi non avete voluto chi on abbia maggioro certeza. De cinque ducati ho bisogno; però serivo di nuovo a fira Jacomo, "e prego Vostra Signoria che gli dia la lettera: de l'altre cose parleremo a bocca quando verrà. Fra tanto le bacio le mani. Di Mantova, il primo di settembre del 1687.

## 886 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Ho riletta la mia tragedia, e corretti alcuni errori di stampa, e fatte alcune altre mutazioni, le quali tutte ho ricopiate in due fogli; e ve gli mando, acciochè possiate farla ristampare. Grande obligo v' avrei, se fosse ristampata con l'istesso carattere, ed in più bella carta: perciochè quest'altra si vede con poca mia sodisfazione; nè con molta si vedrà la più corretta in picciola forma. Se fosse stato possibile c'altri non la stampasse,

¹ Coal în posto a comodo, perché paresse fatta la dedicatoria durante il soggiorno di Bengamo: ma dalle lettere precedenti si ribacche l'orquato il penultimo d'agosto era ritorato a Mantova, e che questa dedicatoria non era stata nè lascista nè ancor mandata a Bergamo.

2 Moro.

io non avrei date le correzioni ad alcun altro; ma non avendo io i privilegi, nè voi , non so se èi vorranno portar questo rispetto; il quale omai mi devrebbe esser portato. Raccomandomi al signor Corbelli, 'al qual risponderò quest' altra settimana: perché questa ha oxuto diverse occupazioni: al signor Ercole Tasso similmente, dal quale mi lu promesso questo, di che vi prego. Vorrei rivedere i dialoghi e i discossi, prima che si ristampassero. Non ho potuto ancora scoprire al serenissimo signor duca l'animo mio, perché Sua Altezza non me n'ha data occasione; e d'a principi suoi pari si dec parlare questo viaggio. Scusatemi con monsignor Albano, s'i o non ho risposto a suo fratello: ma risponderò senza fallo. Raccomandatemi al signor cavalier Solza, ed a tutti gli altri amici e parenti. Di Mantova.

#### 887 A don Angelo Grillo. - Genova.

lo sono stato molti giorni con l'animo sospeso, non avendo risposta di quelle lettere che scrissi da Bergomo inanzi al mio, partire: e mi pareva che l'negozio di Genoya fosse disperato, così per la mia solita infermità, de la quale non sento alcun miglioramento, come per le difficoltà del viaggio, le quali sono grandissime. Tuttavolta, a dogni vostro saltour risorge la speranza de la vostra dolcissima conversazione: e particolarmente ora s'è rinovata per le parole del signor Antonio Guido, amico di Vostra Signoria, co l' quale ho ragionato a lungo de la sua cortesia. Ma non bastano le parole solamente: son necessarissime le lettere aucora, con le quali io cerco conservarmi. La risaluto dunque per gratitudine, e gli "ribacio le manicon l'affetto del cuore e de l'animo. A la signora Livia sono affezionatissimo servitore: ma il nome gentile l'ho in guisa impresso ne l'animo, che non teme d'oblivione, bench' to sia smemoratis-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non abbiamo veruna lettera a questo signore bergamasco; del quale vedasi a pag. 238, nota 3.

a La stampa CV, glie.

simo: ma un sonetto è picciola cosa; e Vostra Paternità è mo-

simo: ma un sonetto è picciola cosa; e Vostra Paternità è modesta ne le sue dimande, quanto io negligente nel comulacerla.

Non so quel ch'il signor Vincenzo Reggio abbia trattato con questo serenissimo duca: ma io sto aspettando qualche ri-sofuzione, o qualche mutazione almeno. Ma passiamo al altro. Ho sempre Sorrento e San Renato ne l'imaginazione; e non posso dimenticarmi de la prima lettera di Vostra Paternità, la quale fu il principio de la nostra amicizia; ed il fine non devrebbe esser discorde. Sacio a Vostra Paternità le mani; ed a gli amici, a 'parenti, a 'fratelli mi raccomando. Di Mantova.

### 888 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Ilo ricevata una di Vostra Signoria de tre di settembre, a me gratissima oltre tutte l'altre ch'io ricevessi mai. Son deliberato a questo viaggio, ed affezionatissimo a la patria; però non penso a niuna cosa più, c'a rivederla. Piaccia a Dio, che mi si presenti l'occasione per la qual io possa mostrare ch'io spenderei il mio sangue proprio per onore e salute de la patria; perchò fra tutti i prieghi, i quali porgo a Sua Divina Maestà, questo à il maggiore.

Ilo fatta una canzoncina per la Clarissima, 'ed un sonctto. Non gli mando ancora, perch'io son tardissimo ne la coltura; e non vorrei che n'avenisse come di molte altre mie opere, 'va vrò obligo infinito se la tragedia si ristamperà in forma grande; e vi mando alcuni versi, i quali ho aggiunto nel secondosito. Fatela ora ristampare, e fate ch'i possos rivedere i dialoghi. Penso di far la giunta a quel de la Poesia toscana, perchè ho vista la Poetica del Trissino: la qual prima non aveva vista: mà mi manca la quinta e la sesta parte, la qual peraventura si dectrovare: quella, dico, ne la qual tratta de le figure. Arane è regia, non città regia di Gotia; perchè « regia » non vuol dir città, ma abitazione reale; come si raccoglie da quel verso,

L. BI T. - III.

17

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La moglie di uno dei due clarissimi rettori di Bergamo, pei quali vedi le note alla lettera 904.

a Cioè, che fosse stampata, e alla peggio.

200

• Regia solis erat; ec.; • 'ma questo importa poco: Fate l'affettuosissime reccomandazioni in mio nome al signor Silvano Licino: e salutatenia nacora tutti gli amici e i parenti, o particolarmente monsignor Tasso e i signori suoi fratelli. Penso di mandar per questo ordinario il sonetto del conte Giovan Paulo; ma non è ancora culto. Vivete lieti. Di Mantova.

### 889 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Io aspettava risposta ed aviso c'abbiate ricevuto que' versi che deono esser aggiunti nel fine de la terza scena del secondo atto, ristampandosi, come avete promesso. Nou mando "per questo corriero alcuna composizione; perché sono stato molti giorni assai male. Il corriero non vuole pigliar la valigia, che in pare troppo grande; ed io non vorrei spendere più che non vale. Fate, di grazia, ch'io veggia ricopiati quei canti del poema eroico, ei dialoghi, se vi pare: ev i pregherei che gli mandaste, se non credessi di venire io medesimo; e sarei venuto io medesimo, se 'l corriero mi volesse spedire; ma non ho danari da contentarlo. Raccomandatemi al signor Corbelli, a signori Tassi ed al signor cavalier Solza. Di Mantova.

### A Claudio Albano.

lo ho risposto tardi a la lettera di Vostra Signoria s' datami dal signor Panizza, per molte mie occupazioni, le quali tengono più occupato l'animo del corpo; ne cessano mai, nè mai mi danno tregua. Mi sono al fin verspognato di negra duo sonetti al desiderio d'uno amico di tanti anni: ma perchè è assai più facil cosa il prometterli che l'farli, ho voluto cominciar da la promessa. Scrivo con grandissima difficoltà, e con grandissima noia di me stesso: laonde non si maravigli s'i o son stato cost tardo. Non so se'l suo sia stato pensier d'animo ambizioso e di cu-

Dvidio, Metam. lib. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Male ha la CV, Mando. <sup>3</sup> Vedi la lettera di n.º 886.

rioso: a l'ambizione vorrei compiacere; a la curiosità non posso in modo alcuno: mé in questa parte io medesimo desidemo desidemo desidemo desidemo desidemo desidemo desidemo desidemo desidemo di deser sodistato. A spottava lettere da Roma in risposta de le mie: ma il signor cardinale è il signor abbate non m'hanno giudicato degno di questo favore: nè le raccomandazioni d'a ttri gentituonini bergamaschi nii portarono tanto giovamento, ch'in potessi acquelar l'anime. Sono incerto di tutte le cose; e di tutte mal sodistatto, e pisno di rincrescimento e di nois: laon-de potrebbe avvinir di leggieri, ch'i o tornassi a Bergomo. I favori di Roma nii sarebbono più giovati; ma io non gli dinando, per non chieder così la qual abbiano deliberata di non concedere. Bacio a Vostra Signoria le mani, e manderò i sonetti. Di Mantova.

### 891: . A don Angelo Grillo. - Genova.

Ho avuta in Mantova la risposta di Vostra Paternità, ch'io aspettava in Bergomo; ne la quale io riconesce la sua usata prudenza, ma insieme la poca fede ch'io ritrovo in lei ne'miei particolari. Il consiglio che mi dà , sarebbe ottimo , s'io fossi certo de la grazia di questo principe, o potessi sperarla con le mic fatiche: ma a queste io non sono attissimo; e s' ella fosse conceduta a' meriti, non sarebbe grazia. La riputazione i princioi possono darla meglio di molti altri : ma a me non può niacere alcuna riputazione scompagnata da quella de gli studi e de le lettere; e non so se da questo nuovo duca mi sara conceduta maggior commodità d'attenderci senza impedimente. L'amore de la filosofia ha fatto in me tante radici, che non si possono stirpare: ed ha gran terto chi cerca d'impedire che non nascano i frutti. De l'utile io non sono tanto sollecito; e se non fossi per attendere un giorno con animo quieto a la contemplazione, o almeno al poetare, mostrerei quanto io ne sia sprezzatore. Pero non mi chiamando l' Academia a ad altra impresa che di lettere : ed essendo la riputazione qui proposta per premio

<sup>\*</sup> La Capurriana fa puntofermo dopo riputazione!

<sup>2</sup> La genovese.

de gli altri servigi, non posso agevolmente mutar deliberazione , nè recarla ad effetto di leggieri; perchè la mia povertà n'è impedimento al partire, non solamente al venire: e non son sicuro d'aver licenza da questo nuovo serenissimo duca . se non gli è dimandata da persone d'autorità ; le quali, non la volendo chiedere, devrebbono almeno scrivere in mia raccomandazione così efficacemente, che le lettere facessero qualch' effetto, e ch' io ne sentissi qualche giovamento: perchè la poca sanità mi può impedire non sol questo servizio, ma quel de l'Academia ed ogni altro simile : però non posso acquetarmi ; e non è in me scemato punto quell'antico desiderio di goder de la gentile conversazione di Vestra Signoria molto reverenda. Farò i sonetti che mi dimanda; ma non posso mandarli a tempo per lo corriero che parte domani ; perch' egli parte a buona ora, ed io sono occupatissimo ed infelicissimo nel comporre, e non estimo che queste poesie possano multiplicare in infinito. Mirincresce che i poemi non siano stati mandati; e mi doglio che tutte le cose mi succedono infelicemente. Raccomandatemi al signor vostro fratello ed a la signora Livia, da cui aspetto risposta; ed a' signori Academici similmente. E vivete lieto. Di Mantova.

Post acripta, lo non ritrovo il signor Vincenzo; 'però non so se manderò questa per suo mezzo o per via di Bergomo. Ricordo a Vostra Signoria che, già modi tanni sono, fiu mallevadore de l'afficzione e de la benevolenza che 'l signor principe mi portava: ora ch' é fatto duca, non devrei cercar altra sicurtà, se non forse quella del venerabilissimo patriarca di Gerusalemme. E vi bacio le mani.

#### 892

## A Giulio Segni. — Bologna.

Nel mio ritorno da Bergomo non ho trovato cosa che più mi consoli, che la lettera di Vostra Signoria, ne la quale riconosco la sua usata cortesia, la bontà, l'ingegno, l'eloquenza, la dottrina e, quel che più mi obliga, l'affezione che mi porta. Io non le lo dato mai nissuna occasione d'amarmi; e Vostra Siil Reggio.

gnoria mi dà spesso molte occasioni d'onorarla. L'onoro come buon cortigiano, come eccellentissimo poeta, come liberalissimo gentiluomo: il quale, non contento d'avermi lodato, ha voluto mostrar co' doni la grande stima che fa del mio picciol merito. E siccome nel lodarmi di gran lunga ha superato la mia virtù: così nel donarmi avanzò la liberalità di molti più ricchi e più agiati. lo le posso malagevolmente 1 render lode per lode; perchè ne la ricchezza de le parole, come ne doni, ancor le cedo molto. Il signor Costantino potea irritar la cortesia d'alcuni c'avevan tenute verso di me le mani troppo strette, e non ha voluto; beach' egli conoscesse che questo fosse ufficio di vero amico. Il far nuovi disegni è cosa quasi impossibile a me, che sono quasi fiume che suole spesso seccarsi; o come terra , a cui da l'avaro agricoltore non sia conceduto alcun riposo : laonde è necessario che spesso pensi di colorire i vecchi disegni. Oltre a ciò, sono occupatissimo ne' miei studi, e con qualche obligo per la servitù ch'io lio con questo serenissimo principe. " Ed avendo trovato il nasso di Lombardia più spedito, bisogna ch'iopensi di non serrarlomi co'l negar qualche composizione a chi la chiede, Voi altri signori non avete voluto aprirmi questo di Bologna, com'io desiderava, per la mia peregrinazione e per alcuni miei negozl; benchè fosse agevol cosa. Nè 'I signor Antonio Caetano si ricorda di quel che mi promise nel partire; e darli questo ricordo, sarebbe stato ancora ufficio del Costantino: ma tutto attribuisco a la maligna mia fortuna, la quale avvelena gli animi gentili e gl'ingegni nobili. Ma ringrazio Iddio, e la sua providenza, che mi conservi l'amicizia di Vostra Signoria, che m'è in vece di molte antiche e nuove; ma con maggiore obligo ch'io avessi mai, o che pensassi d'avere; perchè non posso corrispondere a cosi cortesi e liberali e magnifiche dimostrazioni. Mi perdoni se non ho fatto il sonetto; perchè sono occupato in una canzona per la coronazione di questo serenissimo principe; 5 dop-

<sup>\*</sup> Così legge il Cochi: le moderne, agevolmente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vincenzio Gonzaga, già duca: ma principe di Mantova lo chiama nutavia Torquato anche in altre lettere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fu coronato il duca Vincenzio a'22 di settembre, per mano del vescovo di Mantova.

### 893 . A don Angelo Grillo. - Genova.

Serissia Vostra Signoria da San Martino, e le mandai un sonetto per rispotsta di quelli del signor Feglietta. \*Ora mi vergogno discriverli, senza mandar qualche composizione a l'Academia; ma non mancherò. Oggi ho la testa tutta inflammata; vorrei che la mia infermità mi concedesse chi o potessi prometterdi me tanto, quanto avrci promesso s' io fussi stato sano; porche Vustra Paternità non dubiterelibe de la volontà e loe di servirla. Baci le mani al signor Paulo ed al signor Agantio; se u tenga in sua grazia, procurandomi quella del serenissimo sigoro duca di Ferrara, ed le serenissimo sisgnor duca di Ferrara, ed le serenissimo sinoro principe di Mantova, quanto si poù. Ma se i maggiori non vogliono pregare, almeno gli egnali e gli inferiori non si devrebbono sulegnare di farquesto ufficio con Loro Altezze. Vivete-felice, Di Mantova.

## 894 A Maurizio Cataneo. - Roma.

Con l'ultime vostre lettere o avete voluto tentarmi di pazienza, o farmi certo del mio dubbio; cioè, che voi siate più ricer-

<sup>1</sup> Quella lettera non si trova. Il sonetto in risposta al Foglictia comincia:

O dette fabro del parlar materno

E quello agli accadeunici Addormentati di Genova :

Qual sonno e'l.vostro, o chiari e pronti ingegos.

devole de l'officse fattemi, ch'io de le ricevute; e giù memice de la mia riputazione, ch'io non sono de la bugia o de la calunnia. Nondimeno lo non veglio dichiararmi vostre nemico in quel modo ch'io potrei; ma lascerò tanto luogo ancora a la nostra amicia; quanto basti aricever il buon consiglio. E benche tutti quelli de nemici sian pericolosi, tuttavolta accetterò del vostro quella parte in cui non mostrate meco alcuna nimicizia; quella, di-co, ne la quale con tanta amorevolezza mi consigliate la pazien-za: ne l'altre, benchò siate fra que' prudentissimi che possono aspirar a tutte le dignità, ne lo deblo mutar proponimento, ne voi stimar più le false opinioni d'alcuno, che le mie vere ragioni: le quali non deono esser meno stimate, perchè sian dette con minor prontezaz; perchè la maturità non-suole scenar pregion al cose. Risponderò dunque maturamente, e partitamente, e, c. come voi considiate o negitatemente.

Io non ho maggiore obligo, in questa età di quarantaduo aani, "al serenissimo signor principo di Mantova, di quello c'avessi quando io n'aveva a pena ventiduo, a l'illustrissimo signor cardinale da Este; il qual non mi fece mai mangiare in tinello, "n na mi dava le spesse, acciochi o mangiassi in camera:
le quali non mi bastando, io le <sup>5</sup> feci chieder la tavola ordinaria;
e non mi fu negala. O r sono nel medesimo termine con questo
ilberalissimo principe: Mo desiderarei bene, che s'avesse ancor considerazione, non dico a' meriti miei, ma a le calamità ed
algi infortuni; i quali essendomi avenuti per le cagioni note a
l'uno ed a l'altro, mi devrebbono essere in luogo di merito; almeno in questa parte, dove disegna di rilegarmi: più bella e piacevol certo de la..., " una nopiò conforme a la mia fiera manin-

<sup>&</sup>quot;Gli aveva compili nel marzo dell' 86.

<sup>\*</sup>Le stampe, cominicando dalla principe, non hanno questa parolis; invece della quide pongono tre o quistro punii. In la supplice sicuramente, perchè l'uso delle corti era di far mangiar in tinello i genitluoniui ed è vezabolo che ha durato a vivere almeno fino a' tempi del Gozzi, per satotto da pranzo; quantunque il Vocabolario non ne abbla escempi in tal significazione.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cioè, alla Signoria reverendissima del Cardinale.

<sup>4</sup> Così tutte le stampe: ma credo che non si errerebbe a supplievi prigione.

conia: ama questo umore la solitudine, ed i luoghi allegri, di bella vista. E mi pare che questo negozio si potesse trattar meolio in Roma : perchè tutti gli accordi tanto son più durevoli . quanto son più volentari : oltre a ciò, molte cose direi a l'illustrissimo signor Scipione, le quali difficilmente confido a le lettere: nè potrei meglio dichiarar la volontà di servir Sua Altezza, che co'l tornar volentieri. E perch' in questa parte, non vi bastando esser gran cortigiano, volete esser filosofo ancora; m'assicuro che non estimate la filosofia degna d'incommodi e disagi; e 'l filosofar non consiste ne la sottigliezza de l'argomentare, ne la quale io cedo peraventura a molti; ma ne la saldezza de le ragioni, che non può esser abbattuta da l'autorità; e ne la bontà de la vita. Ed io niuna cosa più desidero che di ben vivere . per morir bene : perchè, sì come Vostra Signoria dee avere inteso, la filosofia è un pensar a la morte; a la qual pensando, ci apparecchiamo per esserpiù leggieri e più scarchine la partita.

Lodo adunque la vostra filosofia in quella parte, ne la qual dite che la volontà vuole il bene; e che, sempre che non s'inganni nel fine e ne'mezzi, lo conseguisce: sl come prima lodai la teologia ne l'amorevolissimo consiglio che mi date de la pazienza; e farò ogni sforzo perchè vi rallegriate d'avermi persuaso. Ma voi non devete riprendere il mio giudizio nel mezzo ch'eleggo co 'l serenissimo principo: io dico l'illustrissimo signor Scipione Gonzaga; fra il quale e me, in questo negozio con Sua Altezza, non si dee interporre niuno altro, o più tosto niente altro; non servitore, non amico, non parente, non persona, non luogo, non tempo. Ne gli altri, voi sapete quanto mi siate stato favorevole: però è necessario ch'io venga a Roma; la qual io vedrò volentieri più bella che mai l'abbia veduta, e più cortese e più liberale e più magnanima: pur non dee trionfar senza la Chiesa. E voi sapete ch'in questo mondo ' la Chiesa non trionfa, ma guerreggia; perchè 'i trionfo s' apparecchia nel cielo. Non vogliate escludermi affatto da questa milizia; perchè non ebbi mai volontà di portar l'arme, se non contra i nemici de la fede e de la verità: e non essendo voi di quelli, devete esser sicuro che la mia

<sup>2</sup> Così corregge; le stampe, modo.

venuta principalmente sarà per reintegrar la vostra amieizia, per goder de la vostra conversazione, per rallegrarmi che la vostra virtù sia conosciuta ' e le vostre fatiche riconosciute.

No l'ultima parte ancora mi tentate con armo più acute: pur io non voglio esservi nemico. Bastivi che la mia riputazione sia stata oppressa per malignità: e non crediate c'abbia maggior forza la bugia de la verità; de la quale niuna cosa è più forte. Nè pensate ch'in tanta copia di componimenti ve ne sia nosa pochi di biooni, ch'io pensi di fare picciolo volume. Non credo in ciò d'ingananrim, ne d'ingananrie e molto meno nel giudizio ch'io ho fatto de la mia tragedia; il quale sarebbe peggiore di ciascono altro, s'il contrario, c'avete attribuito al signor Scipione Goraga, fosse il migliore: ma peraventura egli non ha voluto essere inteso, o, come acceunate ne l'ultima vostra lettera, s'è mutato d'opinione: la quale s'egli pur continovasse, potrà risolversi a scriveria sperch' in questo modo si dichiarerà meglio; ed io pubblicherò a l'incontra le mie ragioni, con quel rispetto ch'io debbo.

Spero che l'illustrissimo signor cardinale Albano mi debba far grazia ch'io faccia stampar le mie rime e le prose, come stimo meglio. E spero di risorger mal grado di tutti imaligni; e, perchè « mundus est positus in maligno, » dirò, quasi a dispetto del mondo. Manon vorrei che Vostra Signoria micostringesse a parlar così liberamente contra la sua opinione, se pur è sua: ma io non so come portarle maggior rispetto; e son più obligatò a la verità che al mio onore. "Non impedite dunque, signor Maurizio, il mio viaggio, per confermar questa nuova servità co' le serenissimo signor principe di Mantova; ma acciochè possa continovarla lungamente, siate contente ch'io venga. Sarei venuto volentieri con qualc'aiuto de la patria, o con qualche onore: ma non potendo venire all'timenti, verrò come si conviene a la mia povertà, perchè questa compagna non è sdegnata da la lisosofia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I moderni editori fecero stimata, offesi dal prossimo riconosciute: ma non intesero il concetto, nè osservarono il gusto che aveva Torquato di concettare in siffatta guisa.

<sup>2</sup> e al mio onore legge, con error manifesto, la CV.

Se Vostra Signoria scriverà a", farà nno di quelli offici che si convengono a l'amicizia; e sarete così ricordevole de le vostre promesse, com'il "dovrebbe esser de le sue; perchè mancandemi l'une e l'altre, jo non posso nè venire nè stare. Jo non sono disposto a l'indegnità in mede alcuno: al disagio andrò apparecchiando l'animo, dopo molti anni d'infermità, perch' io non posso dire il corpo; se così vorrà la providenza, che governa tutte le cose: la qual se pur lascia alcun luego a la fortuna, pou ne niega alcuno a la virtù. Troppo liberamente ho scritte queste cose a Vostra Signoria: ma alcune eran convenienti a la nostra amicizia, a la qual non conveniva più lunga dissimulazione; altre pessono esser così pazientemente ascoltate da la prudenza cortigiana, come liberamente sono scritte da la filosofica. Io conobbi negli anni addietro Vostra Signoria amatissimo fra gli amiel. e prudentissimo fra'prudenti. Ora in questi, i quali cominciano a gravarmi inanzi tempo, desidero che quanto manca a l'esperienza, tanto s'aggiunga a la benevolenza di Vostra Signoria molto reverenda. Mi raccomandi a monsignor reverendissimo Panigarola; e viva lieta. Di Mantova.

## 895 A don Angelo Grillo. - Genova.

Son molti giorni ch'io aspetto lettere da Vostra Paternità; con le quali credeva che ne dovesse mandare alcuna altra al so-renissimo signor principe di Mantova, in mia raccomandazione, accioch'ioavessi nuova occasione di rallegrarmi d'aver così luon amico, e così amorevo padrone: ma non vorrei però, che' 1 negozio di Genova si risolvesse in nulla. Io lemandiai duo sonetti; 1 uno per l' Academia, l'altro per lo signor Agostino Foglictta; 'e gli raccomandai al revorendo Licino; nè so quel che ne sia avenuto: da poile mandai un poema di mio padre, per la viadel padre don Salvatore: nè di questo ancora lo avuto aviso. Ora scrivo a la signora Livia, e lemandoi ils onetto nel suo parto, temendo che l'altra copia possa essere smarrita. Mi vergogno di non mandare, insieme con questa, alcuna altra composizione in

<sup>2</sup> Vedasi la nota 1 a pag. 248.

lode del signor Agapito Grillo, o del signor Paulo fratello di Vostra Paternità, o de la signora Porzia sua. Ma s'egli sapeses quanta difficoltà si trovi nel lodar gli amici lontani, mi riputerchbe men negligente. Vostra Paternità mi scusì, e procuri che da questo serenissimo principe mi sia data licenza; perc'altrimenti non so come partirmi. Vostra Paternità viva felico. Di Mantova.

### 896 A Ercole Tasso. - Bergamo:

Piaccia a Dio che le parole di Vostra Signoria abbiano effetto, macon ordine contratio; cioè, che 'l serenissimo signor principe, da poi che avrà rimirate le sue coso, dia qualche quiete a le mie: senza la quale nè io son sicuro de la sua grazia, nè voi de la mia promessa: perchè non potendo vendicarmi in altro modo, mi vendicherò co' l venire a star tutto questo verno a vostre spese: nè potete assicurarvi da questo pericolo in altro modo, se non Jandomi quel favorchi ovi dinandai. De la tragedia vi ringrazio: io la presenterò a Sua Altezza, e le parlerò co' l' più desiro modo che io saprò imaginare. Non sò se vorrà imitar Ciro, deseritto da Senefonte, il quel ha pre le mani. Raccomandiami a'signori vostri fratelli, ed al signor Giovan Giacomo vostro nepote; e vivete lieto quanto io sono dolente: per la mia tragedia, che si stampa altevore. Di Mantova.

# 897 Ad Antonio Sersali. - Roma.

Io vi saluto spesso, perché non posso mandare altro che saluti; mi sarebbe carissimo l'aver nuove ' divoi e de 'parenti; perch'io spero di venire a Roma. Più caro nondimeno mi sarebbe stato d'avervi questo obligo; qui non posso farvi piacere alcuno; non só quel che sarà ne l'altre parti; ma non voglio disperare de la grazia. Salutate in mio nome tutti gli amici ei parenti; ma particolarmente il signor Antonio de 'Guardioti, el lsignor Giovan Battista Correale, e' l'reverendo padre fra Fabbiano, a le cui devote orazioni mi raccomando. Di Mantova.

<sup>3</sup> Supplisco questa parola alla lacuna di Inite le stampe;

#### 898 Al conte Paolo Caleppio, - Bergamo.

To sono quell' infelice gentiluomo che per dissimular la mia infelicità non posso calarla; e non è necessario che la manifesti, perch' è nota a ciascuno, hench è niuno n' abbia compassione; e benchè in tutte le cose sia infelice, sono particolarmente nel comporre. Laonde, devendo pur occuparmi in questa noiosissima operazione, è necessario ch' io nonabbia altro che fare; e nel giorno ch' io rispondo a le lettere, hasta questa sola occupazione. Però Vostra Signoria mi perdoni se non avrà da me alcuna poesia sino a quest' altra settimana. Io renni in Mantova, com altri volse. Torneròa Bergomo, come e quandopotrò, co piedi del mio desiderio. Del mio stato non so che scriverle, che a Vostra Signoria piacesse di leggere; perchè non conosco alcun miglioramento ne l'altrui volontà, o ne la mia fortuna. Bacio a Vostra Signoria le mani, cd al signor conte suo fratello. Di Mantova.

## 899 A Scipione Gonzaga. — Roma.

lo temo più la rovina di Vostra Signoria illustrissima che la mia propria: perchè la sua, quasi d'una gran machina, potrebbe ricoprir me ancora, se le fossi vicino, e darmi morto e scpoltura in un medesimo tempo; ma la mia caduta non potrebbe ne atterrar nè crollar la sua nobilissima Casa c'ha si profondi e si saldi fondamenti; anzi, più tosto, non ha potuto; perchè jo son già caduto e ruinato, e molti anni sono ch' io tento di risorgere invano ne l'opinione de gli uomini, e di ristorarmi con la grazia de' prencipi. Laonde la mia partita di Mantova non potra esser cagione di mia nuova ruina, nè d'alcun danno di Vostra Signoria illustrissima, perch'io non consentirei che vivesse lungamente in questo sospetto ed in questa ansietà; ma s'io mi fermassi in Mantova contra il mio proponimento, sarei oppresso, come sono stato altre volte; non degnandosi questo serenissimo prencipe di porgermi la mano de la sua grazia, e di sollevarmi da tante miserie. Verro dunque, potendo venire, in tutt'i modi, o

in abito di pellegrino odi mercante, a cavallo o a piedi o perharca; ma se messer Giorgio non m'aiuta, temo che mi bisognerà navigare; nè potrei far cosa che più mi spiacesse. Io son poco sano, e tanto maninconico, che sono riputato matto da gli altri e da me stesso, quando non potendo tener celati tanti pensieri noiosi, e tante inquietudini e sollecitudini d'animo infermo e perturbato, io prorompo in lunghissimi soliloqui; li quali, se sono da alcuni ascoltati (e possono esser da molti), a molti son noți i miei disegni, e quel ch'io speri, e quel ch'io disideri. La medicina de l'animo è la filosofia, con la quale io mi medico assaí spesso. Laonde comincio a rider di tutti i miei infortuni, e di tutti i disfavori ch' io ricevo; che più? rido ancora de la mala opinione c'hanno gli uomini di me, e de la mia passata sciocchezza, con la quale io la confermai: ma questo riso è così vicino al furore, c'ho bisogno di veratro, o d'altro si fatto medicamento che risani il corpo ripieno di cattivi umori, e purghi lo stomaco, dal quale ascendono al cervello alcuni vapori che perturbano il discorso e la ragione. In somma, non avendo speranza di risanare a Mantova, dilibero di venire a Roma, s'io potrò; e mi raccomando a messer Giorgio, il quale può spedir questo negozio, e m' ha promesso di farlo. De l'altre cose parlerò con Vostra Signoria illustrissima quando io sarò presente; perchè io stimo tutte le speranze e tutte le promesse vane, se non ricupero la sanità. Fra tanto mi raccomando a Vostra Signoria illustrissima quanto più caldamente posso. Di Mantova, il primo di ottebre del 1587.

### 900 Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Io non risposi a Vostra Signoria nè al signor Giulio Segni nè a la litri questa settimana passata, perchè penaxa di venire io medesimo in Bologna: e benchè ora io abbia la medesima speranza, nen di meno non voglio che la mia fortuna mi faccin parer di nuovo negligente. Dice adunque, che se Vostra Signoria non la mutata opisione, io ancora non ho mutato proponimen-

<sup>\* «</sup> Veratrum, elleboro. » (Postilla di A. M. Satvini).

to; laonde indirizzo tutti i miei pensieri a quel medesimo seguo che sempre io mi proposi: nè posso avere ultra meta, o altro
fine, che la grazia di Sua Beatitudine, ne la quale si contegofine otte l'altre grazie. Può dunque Vostra Signoria esser certa de l'animo mio, e ch' io corrisponderò sempre a la sua afferzione. A monsignor illustrissimo Laureo sono affezionatismi,
ma dove sono motti meriti e motte virtù, dee ancora esser tanta
cortesia che possa scusarla negligenza d'un tuomo infermo. Non
rispondo al signor Giulio Segni; ma Vostra, Signoria gib aci ia
mano in mio nome: e ricordì a' signori Caetaui ed al signor cavalier de Rossi, ch'ioson los servitore. Viva felice. Di Mantova, il
2 di ottoirede d'1887.

### 901 All'abate Cristoforo Tasso. - Bergamo.

Omai Vostra Signoria deve esser tornata a Borgomo; perònon voglio indugiar più lungamente a salutarla: ed in mandandole mille saluti, i e mando quello di che ho maggior bisogno. Spero anch'io di poter ritornare a la patria, permettendolo il serenissimo signor duca di Mantova; ma prima ho voluto aspettare il vostro ritorno. Avrò grande obligo al signore Ercole vostro fratello, se la tragedia si ristamperà, com' egli mi promise. Ho mandato le correzioni al reverendo Licino, e con questa ultima, alcuni versi da giungervi. Ma vorrei ritrovare ancora i miei dialoghi ricopiati, o i discorsi parimente. Baciate le mani a la signora vostra madre, e da i signori vostri fratelli i, ed al signori cowte Giovan Donienico: e perdonatemi s'io non ho ancora mandato la canzona; perch' io son tardo nel comporre, e tardissimó nel conciare. Vivete licto. Di Mantova.

### 902 A Maurizio Cataneo. - Roma.

Il consiglio di Vostra Signoria sarebbe assai buono, s'io fossi sano; ma essendo infermo, e quasi disperato de la salute, debbe cercarla in alcuna altra parte, e non indugiare sino a l'ultil'collivere ha la stampa CV. ma disperazione ; perchè il conoscer la cagione de l'infermità. mi dà ancora qualche speranza di sanità. Non temo di quel che Vostra Signoria mi va minacciando; perchè in niuna mia deliberazione sono tanto precipitoso. E se non mancassero gliamici e la foruna, glieffetti mestrerebbono ch'io non m' inganno. Temonondimeno quel ch' io scrissi a Vostra Signoria, se la cortesia de la patria non è prenta a darmi aiuto. Nondimeno prego Vostra Signoria che faccia dala sua parte ogni cortese officio: accioche la sofferenza di tanti anni non sia stata vana, ed inutile affatto. Fra tanti miei pensieri de la vita, de la salute e de l'onore, non vorrei.... La cortesia di monsignor illustrissimo, e del signor patriarca d'Alessandria in ogni luogo può sollevarmi. Ma non ci possiamo fidar del tempo; perchè niuna cosa ci lascia più ingannati. Al signor patriarca Gonzaga vorrei esser raccomandato. Vostra Signoria le dica che questa è stata la quarta notte, ch'io son grandemente travagliato da la febre. La mattina mi levo assai tardi, e posso ancora farlo. Messer Giorgio mi tiene ancor sospeso. Piacesse a Dio ch' in questa quasi scena o teatro de la mia infelicità, apparisse un cocchio o una carroccia ' come per machina, la qual mi conducesse a salvamento. E vi bacio le mani. Di Mantova.

## 903 A Giulio Segni. — Bolognu.

lo sone amalato con la febbre, i a qual sola può scusare con Vostra Signoria la mia negligenza. Non tralascio il pensiero di venire a Bologna, e scriva a l'illustrissimo Caetano perchè mi favorisca, e m'osservi la promessa. Bacio le mani a signori suoi nipoti, ed al signor conte Cornelio Lambertini. Mi raccomanda al signor Antonio Costantini: ed a Vostra Signoria raccomando l'inchiusa, \*e mestesso. Di Mantova, il 7 di ottobre del 1587.

Così legge la stampa CV: le moderne, carrozza.

<sup>2</sup> Forse quella al Caciano, che non si trova.

### 904 A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

lo ho tanto tardato a tornare, che sono stato sopragiunto da una terzana, la qual m' ha indebolito molto. Questa notte sono stato assai meglio del solito; laonde spero che debba lasciarmi. Ma s'oggi mi tornasse, non potrei venir così tosto senza maggior commodità: la quale non posso aver senza compagnia, che si pigli cura di condurmi. Io sarei tornato volentieri, e tornerei, s'io potessi. Maestro Bartolomeo non volse portare la valigia, senza la quale la passarei male. Ed io non ho danari da pagar la carrozza: e posso pagar un cavallo, e portarmi la valigia in groppa, se vorranno ch'io la porti : tanto è il favore c'ho da la.... e da gli amici. In quanto a le stampe, jo credo d'esser atto di corregger le toscane e le latine. E s'io non mi guadegno qualche cosa in questo modo, non so con quale altro possa sostenermi. Oltre la valigia, vorrei portar la pelliccia. Pregate il Tasca che scriva a qualche mercante in Mantova, che mi faccia questo servizio. È necessario ch' io muti aria. L'acque ancora di questa città mi sono nocive.

In quanto al 'opposizione fatta a la tragedia dal Clarissimo, a rispondo: prima, che le tragedie prendono il titolo spesse volte da le persone scelerate che sian principali, come Tieste, Modea, Macareo, de la quale ancora fra greci si fece tragedia: poi, che Torrismondo non è persona scelerata ne malvagia, ma colpevole di qualch'errore, per lo quale è caduto in infelicità; laonde per questa cagione è più atto a muover misericordia, che non sono i buoni in tutto, come linsegma Aristotele medesimo.

Raccomandatemi al padre priore, a monsignor Massetto, a monsignor Tasso, al signor Ercole, ed a tutti gli altri. E baciate

<sup>\*</sup> Da Marmiruoto?

<sup>2</sup> Forse corte, o fortuna.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Crede il Serassi che fosse Alessandro Contarini, uno dei clarissimi rettori di Bergamo.

LETTERE DI TORQUATO TASSO — (1587). 259 le mani a signori Clarissimi. 1 De'dialoghi e de'discorsi, vi prego che facciate come scrivete. Io torno a corte, per aspettar la febre. Di Mantova.

### 905 A Giovan Battista Lieino. - Bergamo.

Oggiho risposto a Vostra Signoria con una lunga lettera; ma non essendomi poi sopragiunta la febre, o non in modo ch'io l'abbia sentita, ho voluto darvene avviso. A Bergomo verrei volentieri, perc'a la carità de la patria, niuna altra si può paragonare: ma bisogna che maestro Bartolomeo pigli la valigia, e parli al serenissimo signor duca , perchè ci dia licenza; o che voi mandate o vegnate \* per me. Del che vi prego quanto posso, acciochè non resti ingannato de la speranza, anzi de la pazienza di molti anni. Sarei venuto volentieri co'l signore cavalier Solza ; ma se n' è partito. Se ci fosse qualche occasione di mercatante, o d'altro bergamasco, la prenderei volentieri: se non, vi prego a venire; perch'io vi ristorerò di questo danno, o di questo incommodo, quando io potrô. Raccomandatemi al padre priore di Sant' Agostino, al signor cavalier ed a monsignore, ed al signor Ercole Tasso, ed a monsignor Maffetto, ed a tutti gli altri amici e parenti. Di Mantova.

#### 906 A don Angelo Grillo. - Genova.

L'ultime vostre lettere non solo m'hanno trovato infermo, come mi trovarono <sup>5</sup> tutte l'altre c'ho ricevuto già molti anni sono, ma non senza dubbio di morire in breve: il che lo temuto sempre che polesse avenire, se questo negozio andava molto i lungo. Le dilazioni di questi principi m'hanno condotto a que-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I rettori di Bergamo, podestà Alessandro Contarini, e capitano Alvise Veniero. (Angelini, Catalogo cronologico de rettori di Bergomo, ec.; Bergamo, Rossi, 1742.)

La siampa CV legge mandate, vegnate. Le moderne, credendo di emendare un errore, secero mandiate, vegniate.

La stampa CV, come trovariono.

sto termine: io non desiderava cosa più, che di veder Genova, e riveder Napoli e Sorrente; sperando che la benignità e la clemenza di quel cielo, la fecondità e vaghezza del passe, la bontà de frutti, de vini e de l'acque mi potessero risanare e ristora. Es egli apportatori de le vostre lettere m'avessero così portato la grazia del venire come la speranza, forse l'allegrezza avrebbe superato la debolezza: laonde avrei potuto venire, o almeno esser portato. Mi spiace di non poter mostrar a coteste signore, ed a questi signori ambasciatori, quanto mi spiaccia Mi passano molte volte l'occasioni, e rimangono fisse l'opinioni: e mi mancherà prima lavita, che la volontà di servirla in quel che mi comanda. Più m'espiacciata la partità del signor Paulo ano fratello, perchè ho porduto la speranza di passar seco a Napolich e l'accasioni, e cipa del peritori del rosvessi.

De gii Academici non posso parlare in tanta infermità; ma l'incontro del signor Bartolomeo de la Torre m' avrebbe quasi portato la salute. Se questo viaggio è disperata, poc'altre speranze mi rimangono, che quelle che devrei aver ne' monaci di san Benedetto. Nè stimo aver perduta la benevolenza loro con le lettere graziose, 'che rimasero in Ferrara. Credo che Vostra Paternità m'abbia lor raccomandato in tutte l'occasioni: non pusso esser più lungo. Vostra Paternità preghi Nostro Signore per la mia vita, sin che sarà tempo di pregar per la morte. Ele bacio le mani, Di Mantova.

Dacio le main. Di mantova.

# 907 A Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta.

A pena mi fu detto dal signor principe di Mantova, che Vostra Signoria m'invitava a Sassuolo, chi io pensal di venir a trovarla quel giorno medesimo. Da poi mi sono ammalato; e 1 mafè non è così leggiero, ch'io possa venir senza il suo favore; nè sì grave, che debba impedire questo viaggio; perchè tardando potrebbe divenir maggiore: laonde non potrei venir seco a Ro-

<sup>3</sup> Le lettere di aggregazione, che il Tasso aveva ricevute dai Benedettini; ricordate ancora nel II volume di queste Lettere.

ma, st come m' ha detto il signor Livio Roveia; e s'egli non si fosse partito, mi poteva condurre il giorno ch' io mi sento meno aggravato. Prego Vostra Signoria illustrissima, che mandi per me in tutti imodi o in Mantova oin San Benedetto, ove penso di fermarni due o tregioria, so' l'reverendo padre abbate si degnerà di darmi ricetto. Prego Vostra Signoria illustrissima, che me ne levi, perch' io glie ne avrò obligo perpetuo. E le bacio le mani. Di Mantova.

### 908 A Marco Pio di Savoia. - Sassuolo.

Vostra Signoria sa far i favori a tempo; má la mia fortuna non consente ch'io li possa ricevere, se da la sua virtà non fie superata: pereliè, per mia sciagura, io cominciai a star male subito che giunse il signor Livio Roveia, suo gentiluomo; e subito dopo la sua partita, a risanare. Ora sono senza febre: dela unale he avuto tre termini soli ordinariamente, oltr'alcumi altri giorni, ch'ella eru stata errante; e pesso montar a cavalle. non solo in carezza. Aspetto dunque il signor Livio, che mi conduca a sodisfare ad un mio desiderio di molti mesi, il qual nondimeno par di mille anni. Ma s'egli non venisse, verrò io, potendo; come già le he scritto più d'una velta, e come Vostra Signoria può imaginar; non portando altr' arme da superar le difficoltà del viaggio, che 'I nome d' esser suo servitore: col'quale estimo di esser lasciato passare per lo ducato di Modena, e per questo; perciochè il serenissimo signor duca mi disse egli medesimo, che si contentava ch'io venissi a trovarla. Replicherò quel ch' io l' ho detto: ogni giorno mi par più di mill'anni: ne fu mai febre, de la qual più desiderassi d'esser liberato, di questa; ne indugio, che mi spiacesse tanto; ne impedimenti, che tanto mi molestassero; ne occasioni, che più mi rincrescesse di perdere; nè grazia, che a Vostra Signoria illustrissima dimandassi con maggior affetto, E viva felice, Di Mantova,

909 Adon Prospero Ghisolfi, abate di San Benedetto di Mantona.

S' io avessi fatti tanti servigi a Vostra Paternità reverenda, quanti sono i suoi meriti, avrei maggior fede ne la mia servitù che ne la sua cortesia. Ma poichè da la parte sua sono tutte le perfezioni, da la mia tutti i difetti e tutte le neligenze; la prego che si contenti di farmi grazia, non avendo occasione di usar gratitudine. Sono infermo di febbre terzana, la quale non è così grave, che debba impedir un mio viaggio; ' ma vorrei fermarmi quattro o cinque giorni in San Benedetto, se mi bisognasse; e nel venir ancora mi sarà forse necessario il suo favore, com'io dirò al padre don Salvatore e al padre cellerario. Ho voluto darne prima avviso a Vostra Paternità reverenda, non perchè la venuta d'un mio pari possa trovarla mai sprovista, ma a ció ch' ella sia con sua sodisfazione. A me parrà d'aver ricevuta quasi la vita da la sua bontà; tanto è il desiderio che ho di visitare cotesto tempio famosissimo e venerabile per antica religione, e di confessarmi e di comunicarmi. E se io mi partissi senza aver fatta alcuna di queste cose, non estimerei di partirmi con la grazia di Sua Altezza, e con quella di Vostra Paternità reverenda; a la quale bacio le mani. Di Mantova, il 18 di ottobre 1587.

Era convalescente.

# IL SANTUARIO DI LORETO

(1587.)

- Ottobre. Non impedito nè aiutato dal duca Vincenzio, e sovvenuto da qualche amico, si pone in viaggio, recando seco una valigietta di panni e poche carte.

- Nel monastero di San Benedetto, fuor di Mantova, è accolto dall'abate don Prospero Ghisolfi, e vi fa sue divozioni, I

- 25 d'ottobre, da sera. È ricevuto e ospitato in Bologna dall'amico Costantini.

- Il cavalier Gian Galeazzo Rossi lo festeggia, e lo fa onorare da quanti amici ed ammiratori aveva Torquato in Bologna.

- 27 d'ottobre. Lascia quella città, e il giorno ultimo del mese giunge a Loreto stanchissimo. Quivi prega nella Santa Casa, e si accosta ai sacramenti. Poi detta quella nobile e devota canzone che cominela:

> Ecco fra le tempeste e i fieri venti Di questo grande e spacioso mare, O santa Stella, il tuo splendor m'ha scorto, ec.

- Non ha danari per proseguire il viaggio; e a Ferrante Gonzaga che sopraggiunge in Loreto, chiede dieci scudi per elemosina.

- Novembre, ai primi. Si mette in cammino per Roma.

# Al cardinal Laureo, detto del Mondovi, - Roma.

Questa lettera almeno troverà la strada di venire a far riverenza a Vostra Signoria illustrissima, perchè iola scrivo di Bologna, dove iersera arrivai, risorto a pena da una breve ma pericolosa infermità. E se 'l pericolo si dee misurare co 'l timore o con la disperazione de l'infermo, non è stato maggiore già molti anni sono. Il signor Antonio Costantini, antico servitore di Vostra Signoria illustrissima, come sono io, m' ha raccolto pe le sue stanze in casa del signor Raffael Riario, e promessomi che

<sup>\*</sup> Vedi la lettera di n. 909.

verremo insieme a Roma: e benchè niuna compagnia mi potesse esser più cara, perchè la servità c'abbiamo con Vostra Signoria illustrissima unisce gli aimi più d'ogn' altro mezzo; nondimeno ogni tardanza m'è molestissima: e tutto quello che si diminuisce a la prestezza, mi par che s'accresca a la mia lunga maniconia, o infelicità più tosto. Comunque si sia, mi raccomando umilmente a Vostra Signoria illustrissima, e la prego che si degia di raccormi ne la sua protezione. Di Bologna, a'26 di ottobre del 1587.

# 911 A don Gaspero Pasterini, abate di Pontecchio. Bologna.

Il signor cavaliere Giovan Galeazzo \* ha voluto interporsi fra Vostra Signoria e me, laddove io aspettava più tosto che Vostra Signoria reverenda sifrapponesse fra me e lui; perchi iosono stanco di ricever simili cortesie, ed egli non è stanco di farle. Questa sera a pena me gli sono involato, e ! mior ritiramento non è stato senza sua disfida; ma poichè la provocazione nasce da molta liberalità, allora risponderò prontamente, ch'io per grazia di Nostro Signore sarò atto da usarla. Fra tanto si contenti Vostra Signoria reverenda, ch'io me ne stia ritirato: e non venga ad assalirci co' suoi tianti doni, quasi con tante machine d'espugnare la mia volonti; perch' ella non si rende cost di legieri, se non al voler d'Iddio, co'l quale conformianci. Vostra Paternità può esser certa de l'affezione e de l'osservanza ch' iole porto. E le bacio le mani. Di Bologna, il 20 di ottobre del 1587.

# 912 Al cavalier Giovan Galeazzo De' Rossi. - Bologna. . .

In ho cost poca voglia di far questione, quantunque sia provocato da Vostra Signoria, che ne fuggo tutte le occasioni con gli abbati e co canonici aucora, i i quali voglione contender di

<sup>1</sup> De Rossi

Accessa all'abate Pasterini- Vedi la lettera precedente, e Serassi, Vita, II, 171.

gentilezza e vincer di cortesia con me, che posso agevolmente esser superato per difetto de la mia fortuna in questo campo, e ne l'altro per debolezza e per inesperienza. Ricuso dunque co'l dono tutte le occasioni del far questione; e le rinunzio al signor Autonio Costantini: il quale, benchè sia di picciola statura, non di meno essendo di generoso e di grand'animo, e grande amico, potrà di leggieri esser gran campione. E se questa causa si può così difender con la lingua come con la spada, o meglio; è per se stessa così buona, che non durerà molta fatica in difenderla. Contentisi dunque Vostra Signoria, ed insieme il padre abbate, che se questo è cortesia, io lasci il signor Antonio che ne goda; s'impedimento, ritenga lui e non me, che tanto sono impedito de l'intelletto, che non posso distinguer l'offese da gli oblighi. E se guesto è uno de gli altri, non dee spiacere nè a la Sua reverenda nè a la Vostra illustre Signoria, d'avere obligato persona, che può meglio pagare i debiti; perchè di esser povero e disfavorito, e per poco disgraziato creditore, non posso rimaner contento in modo alcuno. La pace di Nostro Signore sia con essoloro. Di Bologna, il 26 di ottobre del 1587.

# 913 A monsignor Giovann' Angelo Papio. - Roma.

Io sono in Bologna, dave essenda scritte o depinto il nome diLibertà in molte parti, devrebbe essere ancora scolpito nel cuore degli uomini; benchè non sia maggiore nè più bella libertà, che 'l servire a Sua Beatitudine; nè alcuna scienza, che possa insegnar cosa più lecita o, per meglio dire, più dovuta. E benchèl esser mio non sostenga si alto conoscitore, per parlare con le parole del Poeta; 'nondimeno, com 'io estimo, non è alcuno così basso o così indegno soggetto, che non possa esser cura de la sua providenza, con la quale reggendo i regni ed i popoli e le nazioni del mondo, s'assomiglia a Dio, del quale è supremo vicario in terra. Vostra Signoria reverendissima dunque mi farà

2 Petrarca:

L'esser mio (gli risposi) non sostiche Tanto conoscitor. 1

grazia di far sapere a Sua Santità, ch'io sono in Bologna, e scrivo questa da le stanze del signor Antonio Costantini, dov'egli m' ha raccolto con quelle dimostrazioni d'amore e d'onore chio non so se avessi saputo disiderarne di più nè di meglio. A Vostra Signoria reverendissima sono affezionatissimo a quel mio modoantico, il qual cominciò con la cognizion de gli infiniti suoi-meriti, e de la sua profondissima dottrina: e mi rincresce cha la mia fortuna mi costringa ad aver obligo a molti altri, fra' quali non voglio numerare il signor patriarea di Gertusalemno, bench'egli con la sua utorità non abbia voluto aver parte ne la mia licenza, on la salute, o nel rimover alcuno di tanti impedimentich'io ho trovati per questo viaggio. Vostra Signoria reverendissima non di meno si degni di raccomandarmeli. E viva felice, Di Bologna, il 26 di totobre del 1532.

#### 914 Al padre Sisto Visdomini, vescovo di Modena.

Mi spiace che la prima lettera ch'io serivo a Vostria Signoria reverendissima non contenga cosa apartenente al suo servizio ma al mio commodo, o al bisogno più tosto. Ma le forze de la necessità sono così grandi, che non possono esser superate se non forse da quelle de la virtù, de la quale io me'n trovo men fornito che non sarebbe mestieri: non di meno, io mi ricorderò sempre ne' suoi servigi non dirò il mio, ma il suo valore. Fra tantonio Costantini la valigia ch'io lasciai nel vescovado, e mi tenga nel numero de' suoi più affezionati servitori; fra' quali non mi può riporre lunghezza di tempo, ma ampiezza di grazia e di cortesia. Nostro Signore la feliciti. Di Bologna, il 26 di ottobre del 1587.

### 915 A Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta. - Loreto.

Ora io sono giunto in Loreto stanchissimo; e nel medesimo tempo ho inteso de l'arrivo di Vostra Eccellenza; ed ho preso speranza che Nostro Signore Iddio voglia aiutarmi, perchè io LETTERE DI TORQUATO TASSO -- (1587).

sono ancor in quel termine che Vostra Eccellenza sa, e senza danari da finire il viaggio: però supplico Vostra Eccellenza, che voglia donarmi dieci scudi, o darmeli più tosto per elemosina, acciochè io abbia non solo occasione di lodarla sempre, ma di pregar Iddio per la sua salute e per la prosperità. E le bacio u-milissimamente le mani. Di Loreto, l'ultimo d'ottobre del 1587.



#### NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAFICHE

#### INTORNO

#### ALLE LETTERE CONTENUTE IN OUESTO VOLUME.

600. - A Cornelia Tasso. - Sorrento.

Stampata da Comin Ventura, nel I libro delle Familiari, carte 30.

601. - A Giovan Ballisla Licino. - Bergamo.

Ivi, carte 78.

602. - A Giovan Domenico Albano. - Bergamo.

Ivi, carte 53.

603. — A Scipione Gonzaga. — Roma.

È fra quelle pubblique dal Marateri, s. 16.

604. — Al marchese Rodolfo Gonzaga.

Nel I delle Familiari, nanapate da Conni Ventura, carte (6. Lo diede pur le Zucchi sell'Idea, parte III, pag. 15,6 con queto indiriava, d'Ilar (1878). Pag. 15,6 con queto indiriava, d'Ilar (1878). Pag. 15,6 con queto indiriava, d'Ilar (1878). Pag. 15,6 con queto indiriava d'Ilar (1878). Pag. 15,6 con queto indiriava de l'antique d'antique de l'antique d'antique d'an

Tutte queste cinque lettere appariscono chiaramente scritte nei primi giorni della recuperata libertà.

#### · 605. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolta delle Familiari stampate a Praga, a carte 3.—Alle parole mutare il nome d'Idraote re di Damasco (pag. 8, verso 28) il signor Jagemann (\*) fa questa nota: « Non tu mutato altrimenti questo home, ma bensi

[\*] Solamente durante la stampa di questo terzo volume ho potuto conoscere le Lettere familiari di Torquato Tasso; con annotazioni istoriche

« quello della città di Damasco, il quale nella Gerusalemme riformata, ov-« vern Conquistata, è detto Maraclea. Ecco le staure dell'una e dell'altro poema:

Gerusalemme Liberata, IV, 20.

- « Reggea Damason e la città vicine
  - « Idraotte, famoso e nobil magn,
  - α Che sin da suoi prim'anoi a le indovine
  - « Arti si diede, e ne fu ogoi or più vago.
  - « Ma che giovâr? s'ei non potè del fine
  - α Di quell'incerta guerra esser pressgo;
  - « Nè aspetto di stelle erranti e fisse,
  - « Nè risposta d'Inferno il ver predisse.

#### Gerusalemme Conquistata, V, 20.

- « Reggea Maraclea, e le città vicine
  - « Da'Fenici, Hidrapte noculto mago,
  - « Che sin da' snoi primi anni a le induvine
  - π Arti fu data; e ne fu ognor più vago.
  - « Ma che giovâr? se noo potê del fine
- « Di quella incerta guerra esser pressgo:
- « Ned aspetto di atelle erranti o fisse.
- « Nè risposta d'Inferno il ver predisse. » 606. - Al cardinale Giovan Girolamo Albano. - Roma.

Da Comio Ventura, carte 33 del I libra. Nell'Idea del Zuechi, IV, 217, con il seguente argomenta : « Porge preghi al cardioale , perchè il favorisca

« presso il duca di Ferrara si ch'egli possa andar a Roma. » 607. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nalla stampa di Praga, carte 4.

608. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ivi, carte 5.

e critiche di Cristiano Giuseppe Jagemann, accademico fiorentino; In Lipsia, per Augusto Schumana, 1803; e debbo questa conosceosa al dottor Pietro Cernassi di Udine, colta e gentil nomo, che si è campiacinta di trasmattermene l'esemplare da lui posseduto. Non sono queste Familiari che una ristampa, e con troppo felice, delle impresse a Praga; ne le annotazioni sono gran cosa per noi. Descrivarò anche questa edizione a suo luogo, per supplire alla Biblingrafia premessa al primo tomo; ed intanto andro giovaodomi di qualche note (quando mi parra che ve ne sia il merito), seguandole cal nome del suo autore.

NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAPICHE.

609. - A don Angelo Grillo.

Edita dal Cochi, pag. 288. — Non si trova il luego dove la presente lettera e le seguenti venissero indirizzate; ma paruni certo che il Grillo fosse o in San Benedetto o in Ognissanti di Mantova.

610. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Fra le stampate a Praga, a carte 5.

611. - Ad Angelo Grillo.

Il Cochi, pag. 290, ci da primo questa lettera, ma senza data; la quale comparisce nella Capurriana, I, n. 77.

612 - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 6.

613. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ivi, a carte 7.

614. - A don Angelo Grillo.

Dal Cochi, pag. 292.

615. - A don Angelo Grillo.

Nel I libro delle Familiari, per Comin Ventura, carte 8.

. 616. — A don Angelo Grillo.

Dal Cochi, a pag. 298.

617. - A Scipione Gonzaga. - Roma.

Nel I libro delle Familiari, ediz. cit., a carte 64.

618. - A don Angelo Grillo.

Comin Ventura la diede nel libro I, carte II; e il Cochi la riprodusse a pag. 293: quiadi il Bottari, nel V delle opere, la stampo due volte, il a due passi, ai numeri 78 e 85. Guardossene il Caparro questa volta: o miracolo!

619. - Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Da Comin Vantura, libro I, carte 40.

620. - A don Cesare da Este. - Ferrara.

Il Cochi, che la pubblicò a pag. 53, dà a questa lettera la data del 24 d'agosto: ma che debba esser 14 me lo fa credere il rederla alligata a quella del 15 al Costantini; la quale è pròprito del 15, come strettamente congiunta a la latre due del 14 e del 15, che si leggono sotto i numeri di 1 e 623.

621. - A Cammillo Albizi. - Ferrara.

Aoche questa, secondo il Cochi, pag. 143, avrebbe la data del 16/ d'agotion aoche questa è del 14; perchè la lettera acclusi (ch'ie le minuto) diretta alla grandechessa di Toscasa è del 15, come io atesso ho letto chiaramente uell'autografo; a coi lettera del 15 si recomandano al Costantino le due lettera alla grandechesa e all'ambaccitor Albiri.

622. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella stampa di Praga, a carte 7. Il Capatro, III, n. 10, da a questa lettera l'anno 1585: ma è uno de tanti errori di atampa.

623. — A Bianca Cappello, granduchessa di Toscana.

Ho data questa lettera come si legge nel suo autografo esistente nell'archivio Mediceo, Carteggio di quella granduchessa, filan XIX, a carte pot: ma il lettore avra notata una molto notabile variante nella lezione e nella data, che ci viene dalla stampa del Cochi, pag. 68. Tutte le stampe moderne hanno seguitato la prima del Cochi; ed in avrei fatto lo stesso, se non mi fossi avvenuto nell'origiosle, che è tutto di mano del Tasso; Come poi avvenisse questo, non è facile indovinarlo: per congettura dirò, che Torquato potè credersi arrivato il dono della granduchessa fin dal 10 di loglio, e preparò la lettera di ringraziamento; che indugiando il donativo a comparire, non l'ebbe che in Mantova, da dove, con le debite varianti , mandò la lettera sotto la data del 15 d'agosto. La minuta o prima copia che fosse, rimase fra le carte del Tasso, o per avventura andò alle mani di qualche mo ammiratore; e il Segoi se ne valae per la stampa bolognese del 1616, mentre il vero originale rimaneva ignorato. Fatta in tal modo certa la data di questa lettera, auderà corretto il Serassi (II, 145), il quale se ne giova a provare, che il 10 di luglio il Poeta era fuori dello spedale di Sant'Anna, Vedi il volume II di queste Lettere, a pag. 426.

624. - A don Angelo Grillo.

Dal Cochi, a pag. 297.

625. - A don Angelo Grillo.

Ivi, a pag. 291: ma la data el viene della Caporriana.

626. - A Curzio Ardizio. - Pesaro.

Dal Manoscritto del Serassi, edita dal Capurró, V, u. 295; con questa uota, che credo del Serassi medesimo: « La data è dubbias se è scritta in « numeri romani, sarà il di XVI; ma se è in lettere, sarà il tre. Usava il « Tasso l'uno e l'altro modo ». Più volentieri però cifrava alla romana.

627. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Nella stampa di Comin Ventura, libro I, carte Br.

628. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Ivi, a carte 82.

629. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Ivi, a carte 78.

630. - Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Ivi, a corte 37.

631. — Ad Ascanio Meri. — Manteva.

Ivi. a carte 38.

632. — Ad Ascanio Mori. — Mantova.

Ivi. a carte 57.

653. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Fra le Lettere stampate a Praga, a carte 8.

634. — A Giovan Battista Cavallara.

Nel libro I delle Familiari, stompa di Comin Ventura, a carte 40.

635. — A Vespasiano Gonzaga, duca di Sabbionetta.

Nella Vita d'Irenes Affò, acrita a la mio egregio cavalira Persua (Ra-n, dalla deale tipografa, 1852), neg. 19 fin nota i legge: Añocora soc teró qui che Ireneo avea mandoto al Fersasi, più anui avanti che quenti di crògane la prima vella la sua Vita di Torquita, due elettere indicti edi queta to a Vaspasisso Gonzaga. Delle quait a pran diede un cenno nella Vita e di cuso Gonzaga, a spunto per la bactara il campo di giovarrese, como meglio

a piacessegli, al Serassi. A questo però passarono dimentieste nella prima ediq sione. Gliene diede un ricordo l'Affo per la seconda; e di fatto ivi accena nolle il Serassi nella nota 5 a facce 147 del volume II, e le credette ineet dita. Ignorando io, ebe sieno state pubblicate poseia; eredo non inntile di-« visamento il divolgarne qui una che ho trovata unita a quel ricordo dalα l'Affo al Serassi. E do anche si la lettera d'Ireneo che contiene il ricorq do, ed il principio di un sonetto inedito del Tasso; e sì una posteriore « dello stesso Ireneo ». La lettera dell' Affo qui in ultimo luogo mentovata è quella del 21 febbraio 1786, che io cito in questo volume alla quarta nota della pag. 2: il sonetto è parimente citato nella nota 1 a pag. 31, e la prima lettera dell' Affo, dei 2 agosto 1785, non fa che ricordare all'amico Serassi le due lettere già invistegli, e rimandargli la copia di una, che è appunto questa di cui si parla. È per questa io bo preferito la lezione pubblicata dal Pessana, quantunque quel diligentianimo protesti di non volere entrar mallevadore della sua corretteaza, per esser tratta da copia. Ho peraltro date anche le varianti della stampa Capurriana, V, n. 301, che viene dal Manoseritto Serassiano.

#### 636. - A Vespasiano Gonzaga, duca di Sabbionella.

Dal middetto Manoscritics stampa del Coppuro. V. n. 30x. Ma erra: cita Capurro cel darrigi in illenieno dell'85; 11456, pella lettera al Serarici al n. 635, dopo d'aver paristo di quella del 18 d'agonò 1386, dice del c'llar: lettera à del 30 dello stesso mese; ore torna a prepare per essere si raccomandato al principe, e manda a Verpanisso un sonetto composto pel ci tonon d'evo a lini conferito, ex-c.

637. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Tra le Familiari edite da Comin Ventura, a carte 78 del libro I.

638. — Ad Ascanio Mori. — Mantova.

Ivi, a carte 37. Nella Capurrisma, I, n. 135, è un modello di scorrezione.

639. - Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Ivi, e carte 37. E la dà pur lo Zucchi nell' Idea, parte IV, pag. 469; con quest'argumento: α Si acusa di non aver riograziato il Mori della menα aione fatta di lui nelle sue lettere. »

640. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Fra le stampate a Praga, earte 8.

641. - A don Cesare da Este. - Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 59.

### NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAFICHE.

642. - Ad Alberto Parma. - Ferrara.

Del medesimo, a pag. 18a. Le moderne leggone Palma.

643. - Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Nel secundo libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 37.

014. — A Giovan Battista Cavallara.

Nel I libro delle medesime, a certe 36.

645. - Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Ivi, libro II, a carte 96.

846. - A Ercole Caccapani. - Ferrara.

Dal Cochi, pag. 433, che porta l'unno 1585: ma nel settembre dell'85 Torquato era in Sant' Anna.

647. - Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Nel II libro delle Familiari, per Comin Venture, a carte 35.

648. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Fra quelle atampate a Praga, a carte 9.

649. — A don Ferrante Gonzaga. — Mantova.

Nel secondo libra delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 65.

650. - Ad Ascanio Mori. - Mantona.

Ivi, a carte 95.

651. - A Giulio Giordani. - Pesaro.

Il Serani (II, 16g) diee, che Trequata strine al Girchai peanees segretatio e consigliere di Fracesco Marsi II dalla Ravare due di Urbino, a
qualla celabre Lettera politici si qualle, secondorde circi ii Foppa piaci appe costumo al done di a finte materia intendentiamimo che produtta più
ci espec costumo al done di a finte materia intendentiamimo con consecuente del conservere tra le non accitture più stantate e appendia più
ci fancon libreria d'Urbino l'ebbe ii Foppa per pubblicarla, come face, trai
ci fancon libreria d'Urbino l'ebbe ii Foppa per pubblicarla, come face, trai
ci fancon libreria d'Urbino l'ebbe ii Foppa per pubblicarla, come face, trai
ci fancon libreria d'Urbino l'ebbe ii Foppa per pubblicarla, come face, trai
ci stampa datone del Foppa una nel Catalogo della dissional see, para
e requirit ou' edinione anteriure in queste modo: « Copia di lattera politica
e requirità ori edinione anteriure in queste modo: « Copia di lattera politica
e requirità ori edinione anteriure in queste modo: « Copia di lattera politica
e requirità ori edinione anteriure in queste modo: « Copia di lattera politica
e requirità ori edinione anteriure in queste modo: « Copia di lattera politica
e requirità ori edinione anteriure in queste modo: « Copia di lattera politica
e continuarione alla acrentiriona Repubblica al Forenzio. In Vesseria, 1619.

La 11 — La 1

« appresso Giovan Batista Ciotti; in 4 pic.-Il Foppa pubblieò questa dotta a e gravissima Lettera come inedita, a carte 477 e segg. del volume I delle « Opere non piu stampate del Tasso da lui raccolta, non sapendo che fosse g già stata data in luce tanti anni innanzi dal Ciotti. lo pure ne sarei tutta-« via all'oscuro, se il tante volte lodato signor Annibale degli Abati Olivieri, a avendo trovato cotal libretto nella biblioteca Giordani, di cui esso el pre-« sente è signore, non si fosse compiscinto di darmene contezza, e inoltre di « significarmi, che in questa edizione la data della lettera è da'20 settembre « del 1587, laddove in quella del Foppa ata notato l'anno 1586. Peraltro la a copia, che ebbe il Foppe, era tratta dall'originale esistente nella Libreria « Urbinate: onde non saprei qual lesione dovesse riputarsi migliore, p L'editore fiorentino dell' Opere diede questa Lettera nel tomo V, n. 696; e il Veneto, nal IX, n. 717: poi fu ristampata dall'abate Pietro Mazaucchelli fra le Lettere ed altre prose di Torquato Tasso (Milano, 1822), sotto il n. XIII: ignorando, come pare, la stampa del Foppa, e valendosi di quella del Ciotti e di due Codici già appartenuti al Pinelli ed oggi nell'Ambrosiana di Milago. Sulla edizione procurata dal Mazanechelli la riprodusse il Gherardini nel volume V delle Prose scelle di Torquato Tasso, pag. 171 e sege. Il Caparro poi, non la pubblicó fra le Lettere, e si contentó di ristampare nel volume V, pag. 273, la dedicatoria dello stampatora Giambatista Ciotti a Carlo Brulart, aignore di Leone ee., per non esser comune. La notizia più rilevante che si ricavi da questa dedicatoria è, ebe la Lettera politica fu data a stammere al Ciotti da Cammillo Gjordaoi , figlio di quel Giulio eni venne indirizzata dal Tasso. È pur da notare che la dedicatoria eiottiana si legge nel suddetto volume procurato dell'abate Maszucchelli, sotto il n. XVII dell'Appendice di cose riguardanti il Tasso e le sue Opere. In quanto a me, dirà che ho seguito la lezione del Mazzucchelli, pretermettendone le copiose varianti. che per lo più corrispondono alla lezione del l'oppa, le cui varianti ho accolto in nota, segnandole di un' F.

652. — A Clemente Langieri.
Dal Cochi, a pag. 333.

653. — A don Cesare da Este. — Ferrara.

Ivi, a pag. 54.

654. — A Scipione Gonzaga. — Roma.

E fra quelle stampate in Praga, a carte 16; e vi si legge questo avvertionito in fina: 'tt Si è trovata la presente lettera eosì imperfetta fra le scrit-« ture del signor Tasso».

655. - Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Nel libro II delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 10.

656. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolla di Praga, a carte 10.

#### NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAFICHE.

657. - A don Cesare da Este. - Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 55.

658. - A Maurizio Cataneo. - Roma.

Dal Manoscritto del Serassi; nel volume V della Capurriana, n. 91.

659. - Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Nel I libro delle Familiari stampate da Comin Ventura, a carte 38

660. - Al padre Faustino Tasso, minore osservante.

Dal Cochi, pag. 183; con questo indirizan: Al padre Fra.... Tasso. Il nome e la religione l'ha desunto dalle rime.

661. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 11.

662. -- Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ivi, a carte 12.

663. - Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

Nel libra II delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 65.

664. — Al conte Giovan Domenico Albano. — Bergamo.

Dal Manoscritto del Serassi; nel V tomo della Caputrinia, n. 93. — L'autografo era (1827) presso il principe della Torella. ( Vedi la prefazione del Caputro al tomo V. pag. 1v e vt ).

665. — Ad Antonio Costantini. — Ferrara.

Nella reccolta di Praga, a carte 13. 666. – Ad Aldo Manuzio. – Venezia.

Il Serassi la ioseri nel auo Manoscritto, facendovi questa nota: «Estratta da au valame di lettere originali di vari uomini illustri, scritte ad Aldo il «giovane. MS. della Libreria Albani di Roma. » Edita dal Caparro , V , n. 292.

667. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 14.

668. — Ad Annibale Ippoliti. — Mantova.

Nel libro II delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a catte 65.

278 NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAFICHE.

669. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Iri, a carte 16.—II sipror Jeçumna (redi el a. 6.65) fi queta nota al nome della Cavaletta: Donas Cavaletta: Coma Interna di Evraro, del ci ni nome è initiolato un dalego del Tano, che tratta della Possa itosa: an a. Fa moglie di Eccole Carpietti, posta ferraro della Possa del carte della carte della possa della carte della carte della possa della carte della

670. - A Scipione Gonzaga. - Roma.

Nella raccolta di Praga, a carte 15.

671. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Dal Manoscritto del Serassi; nel V tomo della Capurriana, n. 93.—Anche l'autografa di questa lettera era nel 1827 presso il principe della Torella. (Vedi il n. 664).

672. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 17.

673. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ivi, a carte 18.

674. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ivi, a carte 18.

675. - Ad Antonio Beffa Negrini.

Dal Manoscritto Serassiano; nel V tomo della Capurriana, n. 164.

676. — A Giovan Battista Cavallara.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 35.

677. - Ad Antonio Beffa Negrini.

Ivi, a carte 40; e nell'Idea del Zucchi, parte II, pag. 136, premessovi quest'argomento: «Rende grazie per ledi, e commenda l'amico di cortes». 678. - Ad Ascanio Mori .- Mantova.

Nel I libro delle Familiari, stamps di Comin Ventura, a carte 58.

679. - Al cavalier Gaspero Pignata.

Dal Cochi, pag. 193. Questa e le altre cinque lettere di Torquato al caulier Pignata, che si leggono sotto i muneri 699, 720, 737, 7-9, 774, farono ristampate con lo steno ordine, ma sessa pesson vantaggio di lezione, da Kilippo Mordesi (Ravenna, pel Portolotti, 1847) in un libriccine che sazia descritto a sun lospo nel quinto volume.

680. - All' abate Cristoforo Tasso. - Venezia.

Nel libro II delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 33.

681. - Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

Ivi, a carte 66.

682. - Ad Ascanio Mori. - Mantova.

Nel libro I delle suddette Familiari, a carte 58.

683. - Ad Ascanio Mort. - Mantova.

Ivi, libro II, a carte 10.

684. — Ad Ascanio Mori. — Manlova.

Ivi, a carte 19.

685. — Ad Annibale Ippoliti. — Mantova.

Ivi, a certe 68.

686. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Dal Manoscritto del Sersssi, n. 94. — Dicasi dell'autografo di questa lettera ciò ch'è detto per le di numero 664 e 671.

687. - A Lorenzo Malpiglio. - Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 326.

688. — Ad Antonio Costantini. — Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 19.

689. — Ad Antonio Beffa Negrini.

Dal Manoscritto del Serassi; nella Caputriana, V, s. 165.

690. - A don Cesare da Este. - Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 60.

691. - A Ercole Coccapani. - Ferrara.

Ivi, a pag. 435.

692. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolta di Prapa, a carte 10.— La stampa di Lipini (copia, come dicammo, insiliete di qualta di Prapa) lega concrettamenta liberça i vinaziana invece di liberalità (verro 17 della pagina 83 motta); quindi il aisora Jagora Jagomano i fee quotata nota: e Tasso loba qui la libertà vecta per ce piacre alla granduchissa Bianes Cappello; la quale, come si 12, era veneci tana di nasteta, e dalla Republica fu adottata come figlia».

693. - Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

Nel II libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 67-

694. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella reccolte di Prage, a certe 21.

695. — A Giulio Vassalino. — Ferrara.

696. - Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

Nel libro II delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 67.

697. — A Margherita Gonzaga, duchessa di Ferrara.

Dal Cechi, a pag. 48.

Dal Cochi, a pag. 327.

698. - A Ercole Coccapani. - Ferrara.

Ivi, a pag. 439.

699. — Al cavalier Gaspero Pignata. — Ferrara.

Ivi, a pog. 191; e nel libriccino citato al n. 679.

700. — A Giovan Ballisla Licino. — Bergamo.

Del Manoscritto Serassiano; nel V tomo del Gapurro, n. 95.

701. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 22.

#### NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAFICHE.

702. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ivi. a carte 23.

703. - A Maurizio Catanco. - Roma.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 32.

704. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 23: e tanto la stampa di Praga, quanto la ristampa di Lipsia ci danno ottobre in vece di decembre: ma e giace fra quelle del dicembre, e la materia atessa ci persuade a ritenerla per iscritta in quel mose.

705. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Dal Manoscritto del Serassi; nel V tomo della Capurriana, n. 06.

706. - A Ercole Coccapani. - Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 434.

707. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raecolta di Praga, a carte 24.

708. - A Luca Scalabrino. - Ferrara.

Ivi, a carte 25.

709. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Ivi, a corte 27.

710. - A Marco Pio di Savoia.

Ivi, a carte 26; cioè fra quelle allo Scalabrino e al Costantini del 14 dicembre.

711. - All'abate Cristoforo Tasso. - Bergamo.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comia Ventura, a carte 28.

712. — Ad Antonio Beffa Negrini. — Pavia.

Ivi, a carte 36; e noil'Idea del Zucchi, parte II, pag. 135; con l'argomento seguente: « Risponde al Negrini, che gli avea satto dono d'un li-« bro e di lodi ». 713. - A Giovan Ballista Licino. - Bergamo.

Dal Manoscritto del Serassi; nel V tomo della Captirriana, n. 97.

714. — Ad Antonio Costantini. — Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 28.

715. - A don Angelo Grillo. - Bergamo.

Nel libro I delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 14.

716. - Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

Nei II libro delle suddette Familiari, a carte 66; e nell' Idea del Zucchi parte II, p. 134.

717. - A Maurizio Cataneo. - Roma.

Nel I libro delle suddette Familiari, a carte 14.

718. — Ad Antonio Costantini. — Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 28.

719. — A Margherita Gonzaga, duchessa di Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 47.

720. - Al cavalier Gaspero Pignata. - Ferrara.

Ivi, a pag. 189. - Vedi al n. 679.

721 — Ad Antonio Costantini. — Ferrara.
Nella raccolta di Praga, a carte 29.

722. - A Rodolfo Gonzaga.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 60.

723. - A Maurizio Calaneo. - Roma.

Ivi, a carte 26.

794. — All' abale Crisloforo Tasso. — Bergamo.

Ivi, a carte 61.

725: - A Giulio Guastavini.

Come diretta al Gustatrial I di Comin Vialura, nol.1 libro delle Familiara, a cate a zi, mi Il Cochi, jirodocacolla a 3, dr., 364, in Indirita a Peolo Grillo, Confesso di eserce atate molic irredoluto rellavirenza saccomi più volonitari attenno di la sampa prima, fatti vivendel l'arriera saccomi più volonitari attenno di sampa prima, fatti vivendel l'arriera saccomi più volonitari attenno di sampa prima, fatti vivendel l'arriera saccomi più contrata che quanta cittera si collega all'altra che si logge si la , 250, e che indolutiramente per diretta di Gustatratia. Postero più, che la sin-dere atampe ci danoc questa atessi intera due volte, notto i due diversi interas; ce cei il foquerro ia produce sel volume II, q. a la ., 460 e al. 6, 15.

726. - A Bernardo Castello. - Genova.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 12. 727. – Ad Antonio Costantini. – Perrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 3o.

728. - A Niccolò Spinola. - Genora.

Il Conin Ventura, nel I labro delle Familiari, a carei I i, in di come diretta allo Spinolo; come diretta a Paulo Grillo et nella atampi del Goshi, pag. 303. Gredo che basti leggeria per accorget che dei seggire la atampa principe. Ma le atampa moderna la concedono fine di seguire i a tampa il rialtro i coni nel volume II della Caparriana la travianto allo Spinole sotto il n. 555, e al Grillo notto il 613.

729. - All' Imperatrice.

Dal Cochi, a pag. 309.

730. — A don Angelo Grillo. — Genova.

Nel I libro delle Familieri, stampa di Comin Versuse, a carte 12.

Ad Antonio Costantini. — Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 30.

732. — Al cavalier Gaspero Pignata. — Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 191. - Vedi il n. 679.

733. - A Maurizio Catanco. - Roma.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Venture, a carte 42.

734. — A Rodolfo Gonzaga.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventuse, a carte 59: L. DI T. - III 20 284 NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAFICHE.

735. - A Maurizio Cataneo. - Roma.

Ivi, a carte 31.

736. - Ad Antonio Costantini - Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 31.

737. - All' abate Cristoforo Tasso. - Bergamo.

Tra le Familiari, stampa di Comin Ventura, II, 31.

738. - A Giulio Guastavini.

Ivi, libro I, certe 21. E si trova nella II parte dell'Idea, del Zucchi, a pagine 139; con l'argomento seguente: « Benchè il Tasso stimi che sicoo anzi « scherri che lodi quelle che 'l Guastavini gli dà, scrive nondimeno di accettarle. »

739. - A Niccolò Spinola. - Genova.

Iti, a carte 13; e pur nel Zoschi, parte suddella, a 1925, 13-71. l'argoca dre don Angelo Grillo. Nell'altra parte mostra quanto arrà teosto al tia guor Nicolò, et al conte Ottavisno Spinola, siutando a impetrargli non so q qual grazia.

740. - A Ercole Coccapani. - Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 437.

741. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 31.

742. — A Rodolfo Gonzaga.

Nel I libro delle Familiari, stempate da Comin Ventura, carte 58.

743. — Ad Antonio Costantini. — Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 32.

744. - All'abale Cristoforo Tasso. - Bergamo.

Tra le Familiari, atampa di Comin Ventura, carte 36 del libro II.

745. — Ad Antonio Costantini. — Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 32.

746. — A Giulio Segni. — Bologna.

Dal Gochi, a pag. 466.

747. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Nel I libro delle Pamiliari, atampa di Comin Ventura, a carte 84.

748. — Ad Antonio Costantini. — Bologna.
Nella raccolta di Praga, a carte 32.

749. - A Dorotca Geremia negli Albizi.

Lo Zacchi prepose a questa lettera il seguente argomento: « Consola que-« sta signora nella morte del signor Camillo Albiai suo marito, ambasciado-« re per lo Gran duca appresso il Serenissimo di Ferrara. » Il Costantini. a eni Torquato avea raccomandata questa lettera per la vedova Albizi ( vedi n. 748 ), procuro che fosse impressa in Ferrara, per Vittorio Baldini stampator ducale, 1587; con il titolo di Lettera consolatoria del sig. Torquato Tasso, alla molto illustre signora Ambasciatrice di Toscana. È un fibriccipo in-12 , il cui frontespizio non è compreso nella numerazione. A pag. 1 comineia la lettera, e va fino alla 21; nella seguente si legge un sonetto di Giulio Nuti al cardinale Rossi de'conti di San Secondo, e nn altro A Mantoa. L'anno appresso fu ristampata in-8, per Giovanni Rossi in Bologna, con quest' altro titolo: Lettera consolatoria del sig. Torquato Tasso alla molto illustre signora la sig. Dorotca Geremia Albisi, nella morte del sig. Camillo Albizi suo marito, ec.: con alcune Rime di diversi ne la morte de lo istesso signore; fra i quall poeti è il Costantini e il Tasso medesimo (vedansi le lettere 804 e 816]. Il libretto è di pag. 47, e vien dedicato dal Costantini, in data del 15 d'aprife 1588, alla signora Polissena Crotti Canobi. L'autore peraltro avrehbe desiderato che la Consolatoria fosse stampata con le altre lettere che andava raccogliendo il Licino: e così fu fatto. Sta nel I libro delle Familiari , stampa di Comin Ventura, a carte qo. Il Zucchi pure la riprodusse nella IV parte della sua Idea, da pag. 61 a 68, con l'argomento riferito di sopra. Di tutte le stampe, salvo la holognese del Rossi, io mi sono valso, distinguendo le lesioni di ciascuna con le lettere B per la ferrarese, CV per la bergamasca, e Z per quella del Zucchi: nè ho mancato di giovarmi delle moderne edizioni, quando mi è parso bene di farlo.

750. - A don Angelo Grillo. - Genova.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 14.

751. — A Rodolfo Gonzaga. — Mantova.

Ivi, a carte 59.

752. — A don Cesare da Este.

· Questa dedicatoria precede ai due trattati del Secretario e nella stam-

pa che a na fece în Ferrax nd 1587, appeceso Ginlio Crase Capsonia ferrelli, in-8; a cella contemporate riproduzione che su esti rattura del Baddin; 1583, 183; cella contemporate riproduzione che su ne fece în Venezia, ad situaca di Giullo Vazialo, in fine dalle Giole Perez di Torquato I razo, che formazola V a VI parte. Di quiest bitima stampa io mi sen giovato, come della lezine de na abbitimo est II libro delle Familiari, eclinosi di Gonia Ventara, a carte 80, dove è notabile che nal titolo si dia a dua Cesare da Este del reverendiziano. Anefes è lege que utte dedicatoire talle socoale si Fraga, a carte 13, con verienti che ho registrate in più di pagina, acquitando correttemente la stampe di Bergano.

753. - A don Angelo Grillo. - Genova.

Nel I libro delle Familiari, stampo di Comin Ventura, a carte 15.

754. — Ad Antonio Beffa Negrini. — Pavia.

Ivi, libro II, a carte 34.

755. - A don Germano de' Vecchi.

Iti, a carte 96: e la da pure il Zacchi nall'Idea, alli par, 135 delle I patte. — Nal Mitterelli, Bildibertac Cod. Manar. monatteri S. Michaelit Fenetierum (Venetie, 1929, ili fol.), pur. 1107, si legge : a Taxo Toa qu'atro. I tettere e Senuti i a den Germano del Venechi monaso camaldede et se. Ettast, in cod. 659 ec. y. la libercia dove quel insuscertiti sisteramo acid disperat a sioma notina e irimane di enti, per quanto, me se service il dottor Patro Cernani di Udine, che ha pur fatto delle dalignati ricerche sella aux citis, patris di questo don Cernamo ad Vecechi.

756. - A Giovan Battisla Licino. - Bergamo.

Dal Cochi, a pag. 386.

757. - Ad Ascanio Persio. - Bologna.

Ivi, a pag. 334.

758. - A don Angelo Grillo. - Genova.

Nel I libro delle Femiliari, stampa di Comin Ventura, a carte 15.

759. — Al cavalier Gaspero Pignato. — Ferrara.

Del Cochi, a pag. 192: e vedasi cio abe è stato detto per le altre al nuclesimo Pigneta.

760. — Ad Antonio Coskentini. — Bologna.

Nella raecolta di Praga, a sarte 33.

761. — A Giovan Ballisla Licino. — Bergumo.

L'abbismo nel I libro delle Familiari, a carte 83, e conseguentemente

nella Capurriana, volume II, n. 414. Ma perchè il manoscritto del Serassi l'avera, anche il Capurro lo produceva per la seconda volta nel tomo V, n. 10. Io seguo l'antica stampa di Bergamo; e dalla moderas pissan non prendo che la data.

762. - A don Cesare da Este. - Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 61.

763. - A don Eulichio Giroldi.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 14.

764. - A Giulio Segni. - Bologna.

Dal Cochi, a pag. 456.

765. - A Maurizio Cataneo. - Roma.

Nel II libro delle Familiari, stampa suddetta, a carte 43.

766. — Ad Alessandro Sersale. — Firenze.

Dal Cochi, a pag. 327. Per maggiore illustrazione di questa lettera, vedi la 745.

767. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Dal Menoscritto del Serassi; edita dal Capurro, V, n. 98.

768, - A don Angelo Grillo. - Genova.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 16.

769. - A Giovann' Angelo Papio. - Roma.

Dal Cochi, a pag. 158.

770. — A Scipione Gonzaga. — Roma.

Nel II delle Familiari, edizione suddetta, a carte 38.

771. — A Giovann' Angelo Papio. — Roma.
Dal Cochi, a pag. 165.

772. - A Giulio Segni. - Bologna.

Iri, a pag. 458.

773. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 35.

L. DI T. - III.

20.

774. - Al cavalier Gaspero Pignata. - Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 193. Ristampata com'è detto per le altre al madasimo Pignata.

775. - Al Nunzio pontificio in Firenze.

Nel I libro della Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 4.

776. — Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Nella raceolta di Prago, a earta 35.

777. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Nel II libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 404.

778. - A ... Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 330.

779. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 36.— Il Capurro, per error di stampa, da a questa lettera la deta del 1586.

. 780. — A Rodolfo Gonzaga.

Nel I libro delle Familiari, atampa di Comin Ventura, a carte 58.

781. - A ... - Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 331.

782. — A Rodolfo Gonzaga.

Nel I libro delle suddette Familiari, a carte 46.

783, - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raecolta di Praga, a carte 36.

784. - A don Angelo Grillo. - Genova.

Nel I libro delle Familiari, a carte 17.

785. - Ad Alberto Parma.

Mella raccolla di Perga, a caste 37. Alcune stampe moderne leggona creocamente Pednes in vece di Perme. La lettera de venere, talta probabilmente indirizzata a Modana, d'osde era il Parma.— In quanto a Scipione Gentili, di cui la lettera farella, deò che fa natiro di San Genecio nella Marca d'Aucona, che dori rifiquieri con il fratchi oliberigi in lagbillerra, e che costa provò il suo ingegno nel render latina una piccola parte della Gerusademme e nel riferarne le bellezze con le sue Amodazioni. E di queste e del suggio di traduzione ho dato i titoli nelle note a questa lettera di Torquato.

786. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Dal Manoscritto del Serassi; nel V tomo della Capurriana, n. 99. 787. — All' Accademico Sfregiato. — Bologna.

Dal Cochi, a pag. 338. — Ignoro chi isi questo Accademico Sfregino. clel quale ho veduto un sonetto nella raccolta di rime in morte dell'ambasciatore Cammillo Albisi (red in 196). Pel fatto a cui si riferisce la postica raccolta rimmentata nella lettera, e pel titolo di questa raccolta, vedasi a pag. 6 del presente volume.

788. — A Giovann' Angelo Papio. — Roma.

Dal Gochi, a pag. 162.

789. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 38.

790. - A Scipione Gonzaga. - Roma.

Nel libro I delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 43.

791. - Ad Antonio Costantini. - Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 39.

792. — A Scipione Gonzaga. — Roma.

Dal Cochi, a pag. 98.

793. — A Giovann' Angelo Papio. — Roma.

Ivi, pag. 161.

794. — A don Angelo Grillo. — Genova.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 18.

795. — A don Angelo Grillo. — Genova.

Ivi, a carte 19.

796. — Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 40.

797. — Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Ivi, a carte 40.

290 NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAFICHE.
798. — A Giovann' Angelo Papio. — Bologna.

Dal Cochi, pag. 161.

799. — A Giulio Segni. — Bologna.

Ivi, a pag. 458,

800. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Dal Manoscritto del Serassi; nel V tomo della Capurriana, n. 100.

801. - A Maurizio Cataneo. - Roma.

Net I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 27.

802. — Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raccolta di Prega, a carte 41.

803. - A don Cesare da Este. - Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 61.

804. — Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Nella raecolta di Praga, a carte 41.

805. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Tra le Familiari, stampate da Comin Ventura, lib. I, carte 81.

806. - A Traiano Gallo. - Bologna.

Dal Cochi, a pag. 33s.

807. — A Giulio Segni. — Bologna.

Ivi, a pag. 459.

808. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 42.

809. — A Villorio Baldini. — Ferrara.

Dal Cochi, a pag. 329.

810. — Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 45.

811. — Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Ivi, a carte 44.

NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAPICHE.

812. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Nel libro I delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 86.

813. - A Gherardo Borgogni. - Milano.

Ivi, a carte 69.

814. — Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Nella raccolta di Praza, a carte 43.

815. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Ivi, a carte 44.

816. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Ivi, a carte 43.

817. — A Gherardo Borgogni. — Milano.

Tro le Familiari, stampa di Comio Ventura, a carte 70.

818. — A Giovan Ballista Licino. — Bergamo.

Si legge nel I libro delle Familiari stampate da Comin Ventura, a carte 20; e si ritrova nella raccolta del Cochi, a pag. 387, con lo giunta della Poscritta.

819. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Nel V tomo della Capurrison, n. 102; provenicote dal Maooscritto Seras-

820. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 45.

821. — A Scipione Gonzaga. — Roma.

Dal Cochi, a pag. 54.

822. — Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 45.

823. — A Giulio Segni. — Bologna.

Dal Cochi, a pag. 462.

824. — A Giovan Battisla Licino. — Bergamo.

Dal Maooscritto del Serassi; nel tomo V della Capuzriana, s. 103.

292 NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAPICHE.

825. — A Giovan Battisla Licino. — Bergamo.

Dal suddetto Manoscritto: toma V della Capurrista, n. 104.

826. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 46.

827. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Sta nel V tomo della Capurriana, n. 105; e viene dal Manoscritto del Serassi.

828. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 46.

829. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Ivi, a carte 47.

830. - A Scipione Gonzaga. - Roma.

Dal Cochi, a pag. 95.

831. — Al cavalier Giovan Galeazzo Rossi. — Ferrara. In, 8 psg. 317.

832. - A Giovan Battisla Licino. - Bergamo.

Dal Manoscritto Serassiano; edita dal Capurro, V. n. 106.

833. — A Luca Scalabrino. — Ferrara.

Dal medesimo Manoscritto, Capurriana, V. n. 41.

834. - A Scipione Gonzaga. - Roma.

Dal Cochi, a pag. 97.

835. — Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 47.

— Ad Antonio Costantini. — Bologna.

Ivi, carte 47.

NOTIZIE STORICHE E BIBLIOGRAFICHE.

837. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

La pubblicò per la prima vulta il Bernardoni (Milano 1821), sottu il n. 9, traendola dal Manoscrittu del Serassi; poi fu ristampata dal Capurro, V. n. 107.

838. — A Giulio Segni. — Bologna.

Dal Cochi, a pag. 461.

839. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Nel II libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 42.

840. - A Enea Tasso. - Bergamo.

Sta nel I libro delle Familiari, atampa suddetta; e si trova nell'Idea del Zuechi, parte II, pag. 1275 con il seguente argomento: «Porta la caginne per la « quale non va a Bergomo; et acciochè possa andarvi, lo prega a impetrarne « grazia dal duca di Ferrara ».

841. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Dal Manoscritto Serassiano; edita nel V tomo della Capurriana, n. 108.

842. - Ad Antonio Costanlini. - Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 48.

843. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 45.

844. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 48.

845. — Ad Anlonio Caelani, principe di Sermonela. — Bologna.

Dal Cochi, pag. 335.— Porterebbe la data del 20 luglio; ma il leggersi in quille del 3 al Segui, che risponde al signor Antonio Caetano, mi ha fatto supporre che debba leggersi 2.

846. - A Giulio Segni. - Bologna.

Dal Cochi, a pag. 463.

847. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 84.

848. - A Bartolommeo de la Torre. - Genova.

Fo atampata da Comin Ventura tra le Familiari, I, 52, Il Serasti la rec per intiero nel volume II della Vita, pag. 161, nota 4.

849. - A Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova.

Questa dedicatoria premessa da Tarquato al Floridante, poema di sun padre, si riproduce sulla lezione offeriacene dal Costantini nella raccolta delle Lettere stampate a Praga, dove sta a carte 21. Quivi nop ha data, ma porta quella del 6 linglio 1587 nell'eduzioni del Floridante.

850 - Al cavalier Girolamo Solza. - Bergamo.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 66.

A Giulio Segni. — Bologna.

Dal Cochi, a pag. 464.

852. — A Giulio Segni. — Bologna.

Ivi, a pag. 479.

853. - A Giovan Bathista Licino. - Bergamo.

Dal Manoscritto del Serassi; edita nel V tomo della Capurriana, n. 109 854. — A Giulio Segni. — Bologna.

Dal Cochi, a pag. 466.

855. — A Giulio Segni. — Bologna.

Ivi, a pag. 465.

856. — A Scipione Gonzaga. — Roma.

Ivi, a pag. 97.

857. - A Maurizio Cataneo. - Roma.

Ivi, a pag. 17.

858. — Al cardinale Giovan Girolamo Albano. — Roma.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comio Ventura, a carte 30.

859. - Ad Annibale Ippoliti. - Mantova.

Dal Cochi, a pag. 195.

860. — At cavalier Giovan Galeazzo Rossi. — Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 49.

861. - A Giulio Segni. - Bologna.

Dal Cochi, a pag. 467.

862. - Al padre Giovan Battista da Lugo. - Ferrara.

. Ivi, a pag. 339.

863. - Ad Antonio Montecatini. - Ferrara.

Nella raccolta di Praga, a carte 49.

864. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Dal Manoscritto del Serassi; nel tomo V della Capurriana, p. 110.

865. - A Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta.

Edits dal Gyauro sell' Appendice al volume V, acto il B. 2; persesineta dia figi violati de raro unit si Masoccitio Serzaino. Co strasnieta da figi violati de raro unit si Masoccitio Serzaino. Co strasela una lutara che accompaga un etemplare del Floridante, poma pubblicato per la prima volta sel 159, portesse la data del 158, 15, 46 lacijo:
una il Caparro se la berve, come tante altre delle più badiali. In un Manoszritto della Eiteme he corrette questa data, acche il rerona, p. IZII di
luglio del 1587; i s norreione (come pentilmente une ne serire quel cacho
vicabibilisteraro ingore cutute Mario Valdrighi I) è di una di Girolium Trrabochi. Che poi dovesse legerini il 15 e non il 25 del mese è chiaro da
questo, che il di 30 noa rea Torquest ricevui succes gi tiesmajari del
Floridante dall'unico Costantini, nè potera quiedi presentarse d'uno il siport di Moltita.

866. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Nel libro II delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 41.

867. — A don Angelo Grillo.

Nel I libro delle suddette, a carte 17. 868. – A Giulio Segni. – Bologna.

Dal Cochi, pag. 468.

869. — Al cardinale Giovan Girolamo Albano. — Roma.

Nel I libro delle Familiari, stampa suddetta, a carte 68.

870. - All'abute Albano, patriarca d'Alessandria. - Roma.

Nel suddetto libro, a carte 90; e nella parte IV dell'Idea del Zucebi, pag. 218, con l'argomento che segue: « Prega l'Abate a procurargli libertà « di poter andare ovunque a lui piaccia ».

L. DI T. - III.

871. - A Claudio Albano. - Milano.

Nel I libro delle suddette Pamiliari, a carte 47.

872. — A Giulio Guastavini. — Padova.

Nel II libro delle suddette, a carte 63; ma il Capurro la riproduce in conforme lezione nel II tomo, n. 443; e, con varianti buone e la data, nel V, n. 34, seguendo il Manoscritto Serassiano.

873. — A Vincenzio Reggio. — Mantova.

Del Manoseritto del Serassi; edita nel V tomo della Capurziana, n. 111.

874. - A don Angelo Grillo. - Genova.

Nel I delle Familiari, atampa citata, a carte (g. E questa editione grinne, e le postoriori fios alla Captraina portano la data di Miniorira; inc hatta leggere le prime righe per accertari che la lettera è seritta da Bergamo, e hasta onervare le parole si ho seritto subbito al signor Fitzerano Regio, e mandatagli la lettera di Fostra Signoria molto reverenda, per acertari che deve essere seritta lo atsuo giorno o pochi giorni dopo la pre-cedente al Reggio.

875. - Al marchese Filippo da Este. - Torino.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 65; e nell'Idea del Zucchi, parte II, pag. 1345, con il seguente argomento: « Ri- « dotto il Tasso in Bergomo sua patria, fa riverensa al signor marchese, ri- « novando la servitti con Sua Eccellenza».

876. — A don Angelo Grillo. — Genova.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 48.

877. - A Paolo Grillo. - Genova.

Ivi, a carte 74.

878. - Al cavalier Cosimo Gondi.

1vi, a carta 45; con il semplice iodirisso: A l'illustre signor Cavalier tiondi. Che probabilmente sia il cavalier Cosimo, lo vedremo a suo luogo.

879. — Al cardinale Giovan Girolamo Albano. — Roma.

Ivi, a carte 33; e nell'Idea del Zuechi, parte IV, pag. 217, con que-

st' argonessio : « Pur perg si Cardinale a concedengli grassis di potent concedimer a Roma, » » — Zouque è il loogo d'ordes la lettere à dissi; e coi lo troro scritto nelle vecchie stampe e nel Seisnati in un libretto però che ha per titolo, Sa veri argonessit relettivi e Zorynates. Texto illustratione di Paole conte Vimercuti Sousi, ec. (Bergano, Maszoleni, 1844) si trora a popine g rammentalta i sulla, già del Transi, i Zoncies.

880. - A Claudio Albano. - Milano.

Nel libro I delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 48.

881. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.

Nella raccolta di Praga, a carte 51.

882. - A Giacomo Tasso. - Bergamo.

Nel libro I delle suddette Familiari, a carte 63.

883. - A Cristoforo Tasso. - Bergamo.

Ivi, libro II, a carte 26.

884. - A Vincenzio Gonzaga, duca di Mantova.

Gira al lunço d'onde reportisce data quenta dedicatoria, vedasi la cui 1, pap. 4;1.—La leciso da ne aeguia è attas quella della stampa enderac, areado trevato suasi scorrescosi in un'antica stampa del Torvinsonde in Vasegia, 1539, per Girollano Polo, ia-B piccolo; scorreino igrososhare, come giuvendi invece di giovendi [192, -30, vetro di della notta edisson, conte giuvendi invece di giovendi [192, -30, vetro di 3], ed altre di minor conto. Bonce lesicoi peraltro son quater: giovenetti [192, -30, vetro 11] oldre a di [192, -30, vetro 13, -30] vetro di peraltre di minor conto. Bonce lesicoi peraltro son quater: giovenetti [192, -30, vetro 11] oldre a di [192, -30, vetro 12, -30] vetro [192, -30, vetro 12] vetro terro, vetro di peraltre di peraltre di minor conto. Bonce lesicoi peraltro son quater giovenetti [192, -30, vetro 12] vetro terro, vetro di peraltre di peraltre di peraltre [192, -30, vetro 12] vetro terro, vetro di peraltre di peraltre di peraltre [192, -30, vetro 12] vetro terro, monto di peraltre di peraltre di peraltre [192, -30, vetro 12] vetro terro, vetro di peraltre di peraltre [192, -30, vetro 12] vetro terro, vetro terro, vetro di peraltre di peraltre di peraltre [192, -30, vetro 12] vetro terro, vetro di peraltre di peraltre di peraltre [192, -30, vetro 12] vetro di peraltre di peraltre di peraltre [192, -30, vetro 12] vetro di peraltre di peraltre di peraltre [192, -30, vetro 12] vetro di peraltre di peraltre peraltre [192, -30, vetro 12] vetro di peraltre di per

885. - A Luca Scalabrino. - Ferrara.

Dal Manoscritto del Serassi; edita dal Caputro, V. n. 40-

886. — A Giovan Baltista Licino. — Bergamo.

Nel I libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 83.

887. — A don Angelo Grillo. — Genova.

Ivi, a carte 72.

888. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Ivi, a carte 86. Erroneamente ha di Roma il Copurro-

```
298
             NOTIZIE STORICHE E RIBLIOGRAFICHE.
  889. - A Giovan Baltista Licino. - Bergamo.
    Ivi, a carte 83.
  890. - A Claudio Albano.
    Ivi. a carte 68.
  891. - A don Angelo Grillo. - Genova.
    Ivi, a carte 71.
  892. — A Giulio Segni. — Bologna.
    Dal Cochi, a par. 468.
  893. - A don Angelo Grillo. - Genova.
   Nel I libro delle suddette Familiari, a carte 70.
  894. - A Maurizio Cataneo. - Roma.
    Ivi. a carte og.
 895. - A don Angelo Grillo. - Genova.
   Ivi, a carte 71.
 896. - A Ercole Tasso. - Bergamo.
   Ivi, libro II, a carte 3o.
 897. - Ad Antonio Sersali. - Roma.
   Ivi. libro I. a carte 46.
 898. - Al conte Paolo Calerio. - Bergamo.
   Ivi, a carte 51. Non si trova nelle stampe moderne.
 899. - A Scipione Gonzaga. - Roma.
  Nella raccolta di Praga, a carte 50.
 900. - Ad Antonio Costantini. - Bologna.
   Ivi. a carte 51.
 901. - All' abate Cristoforo Tasso. - Bergamo.
   Nel II libro delle Familiari, stampa di Comin Ventura, a carte 30.
 902. - A Maurizio Cataneo. - Roma.
```

Ivi, a carte 105.

903. — A Giulio Segni. — Bologna.

Dal Cochi, a pag. 420.

904. - A Giovan Battista Licino. - Bergamo.

Nel I libro delle suddette Familiari, a carte 103.

905. — A Giovan Battista Licino. — Bergamo.

Ivi, libro II, a carte 63.

906. - A don Angelo Grillo. - Genova.

Ivi, libro I, a carte 73.

907. - A Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta.

Ivi, libro II, a carte 69. — Credo che il Serassi (II, 157) non cogliesse nel segno quando assegnava il tempo a questa e alla lettera che segue.

908. - A Marco Pio di Savoia. - Sassuolo.

Ivi, a earte 70.(Vedi la precedente.)

909.—A don Prospero Ghisolfi, abate di San Benedetto di Mantova.

Dal Manoscritto del Serassi, che ne recò un branetto nella nota a della pag. 170, vol. II. Nella Capurriana è la 112 del tomo V.

910. - Al cardinal Laureo, detto del Mondovi. - Roma.

Nella raccolta di Praga, a carte 54.

911. - A don Guspero Pasterini, abate di Pontecchio. - Bologna.

Ivi, a carte 53. Il Serassi ne reca un brano nella nota 5 della pagina 171, vol. II.

912. — Al cavalier Giovan Galeazzo De' Rossi. — Bologna.

Ivi. a carte 52.

913. - A monsignor Giovann' Angelo Papio. - Roma.

Ivi, a carte 53.

914 — Al padre Sisto Visdomini, Vescovo di Modena.

Ivi, a carte 55. — Tutte queste lettere scritte da Bologna furono copiate dal Costantini; e potè quindi arricchire la sua raccolta.

915. — A Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta. — Loreto.

Il primo a pubblicarla fu l'abate Girolumo Tiraboschi nella na *Storia della Letteratura tellapna*, es., para El II del tomo VII, pag. 172, gionidi il Serani ne diede una parte nel tomo II, pag. 172, nota 2; e dai fogli volanti amenia al soci celebra Manoscritto la trasse, come tuttavia inedita, il Capatro per l'Appendica il tomo V, dore sta noto il a.).

FINE DEL VOLUME TERZO.

# INDICE DEL VOLUME TERZO

| Della pricionia di Torquato Tasso. — Al dottor Gaetano Milane-<br>si, vicebibliotecario della Comunale di Siena Pag. 1-xxxvi |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Le Lettere di Torquato Tasso. — La corte di Mantova. (1586-<br>1587.) Dalla lettera 600 alla 868                             |     |
| Una gita a Bergamo. (1587.) Dalla lettera 869 alla 880                                                                       | 229 |
| Pubblicazione del Torrismondo (1587.) Dalla lettera 881 alla 909.                                                            | 237 |
| Il Santuario di Loreto. (1587.) Dalla lettera 910 alla 915                                                                   | 263 |
| Notizie storiche e bibliografiche intorno alle Lettere contenute in questo volume.                                           | 269 |

## CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 21 agosto 1854.

Vista la dimanda del signor Raffaele Marotta, il quale ha chiesto di porre a stampa l'opera — Lettere di Torqualo Tasso, continuazione dal 2º volume in poi;

e dal 2º volume in poi: Visto il parere del Regio Revisore, P. M. Gennaro Marasco:

Si permette che la indicata opera si stampi; ma non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto, nel confronto essere la impressione uniforme all'originale approvato.

> Il Presidente: M. Apuzzo. Il Segretario: Giuseppe Pietrocola.



## ALTRE OPERE PUBBLICATE

#### DEL MEDESIMO FORMATO

- Ariosto, ORLANDO FURIOSO, preceduto da alcuni pensieri di Vincenzo Gioberti e corredato di note. — Due volumi 1848.
- Balbo, VITA DI DANTE con le annotazioni di Emmanuele Rocco. — Un volume, 1853.
- Dante, LA DIVINA COMMEDIA, col commento del Biagioli, ediz.º adorna di un Atlante Dantesco in 120 vignette. — Tre volumi 1855.
- Dante, LA DIVINA COMMEDIA, col commento compilato su tutti i migliori, e particolarmente su quelli del Lombardi, del Costa, del Tommaseo, del Bianchi, da Raffaele Andreoli. — Prima edizione napolitana fatta sull'ultima del Le Monnier. — Un volume, 1856.
- Giambuliari, STORIA DELL' EUROPA, con un discorso e copiose annotazioni di Gabriele de Stefano. — Quarta edizione. — Due volumi, 1854.
- Gozzi, L'OSSERVATORE, nuovissima edizione. Due volumi, 1851.
- Grossi, OPERE COMPLETE, nuova edizione. Un volume, 1852.
- I QUATTRO POETI ITALIANI, Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso. — Un volume, 1856.
- Pellico, OPERE NUOVE, edizione diligentemente corretta ed accresciuta di cose inedite. — Napoli, 1856.
- Sestini, LA PIA DE' TOLOMEI, Leggenda Romantica. Un volume, 1855.

STANT WITH SAME

Learning Grouple

